INSERTION

In the content a parameter is cleared at \$1 find at Fabilists

I HARSENSTEIN E VOCALER

TOUND, was 800 Testen, 12. 0 GENOVA, was fixed,

8. MILANO, Core VIII. How, 13. a presso teste

10. altra successful de questa Casa all'Resero, a segranti presso, per agai lisen di colonna o spanio di

10. altra successa Cant. 20. fin 30 pagnio 1. 2.

Pagnaceno anticipato.

Castino III. Septima Cant. 20. fin 30 pagnio 1. 2.

Castino III. Septima Cant. 20. fin 30 pagnio 1. 2.

Centenimi 5 in tutta Italia.

# GAZZETTA PIEMONTESE

Lettera telegrafica da Roma Epistelario Corvetto-Pallavicini.

ROMA (Nostro telegr. — E)d. serm), 30, ore 3,55 pom. — Il noto incidento della lottera Corvetto ha avute un'altima conclumone. L'ou, Corvetto ha indirizzato al generale Pallavicini, attorio comandanto il Corpo d'esercito di Roma, la lettera seguento: All'illim sig. tenente-generale marchese Emilia Pallacient di Priola, sensiore del Regno, comandante del IX Corpo d'armaie

· Roma, 28 marts 1889,

 Rea signor generale,
 Nella seduta del 23 corr. alla Camera, nel fare
 qua dichiarazione relativamente alla nota pubbli-· carione avvenuta nei 1878 nel giornale L'Avena, digsi, riguardo al contegno da mo tenuto allora
 como colonnello del 7º bersaglieri, di avero riferito, s como era mio dovere, ogni cosa al mioi sapariori e a di avore seguito i loro consigli ed i loro ordini, aggiungondo che essi avevano approvato la mia onidotta.

L'incidente risale oramai a undici auni. Mondi-

 mono ritengo cho la S. V. III.ma ne abbia certato
 perfetta memoria. Le sone profondamento convinto di
 non aver detto che la puro e semplico verità. Tuttavia · mi permetto di rivolgoro proghiera a Lui, che aveva allera il supreme comando militare in Sicilio, di
 bon volermeno cotta una anterevolo parela rami
 curare del che io lo saro infinitamento ricono-scente. La prego, illustrissimo dignor generale, di
 volor gradire la espressioni del min massimo ri-spetta e di crederni suo davatissimo
 Tonnule-generale: Converro.

It generale Pallavicini ha rispesto all'on. Corretto colla seguente lettera:

Al signor tenente-generale Giovanni Corcetto, sottosegretario di Stato della guerra, deputato al Parlamento Homa.

 Roma, 20 marso 1889.
 Preglatissimo signor Generale.
 In risposta alla sua lettera in data di iori mi affretto a dichiarario che trove picuamente conforme al vore quanto nella lettera stesso è asserito relativamente al e mode col quale Elle soddisfece al sunt dovori di modo coi quale Ella soddisfere ai suai doveri di militare nella circustanza accompatavi. Ricordo infatti che, in seguito ulta pubblicazione avvenuta nel giornale L'Arcon, riprodotta da alcuni giornali di Paletmo, di qua lettera contenuta apprezzamenti sulla Sicilia e attribuita a un officiale superiore dell'esercito, alle mia richiesto in proposito Ella, in piona buesta fede, con avendo potuto riconoscero per una quella lettera perche mempleta e anche afterata, rispose non essore stata scritta da nessuno degli ufficiali del reggimento ai suoi ordini.

· Ricordo altresi come, qualche giurno dopo, Ella a si presentame spoptamenmente a me dichiarandoni - come, in seguito a ricerche da Lui fatte, aveva ragione di ritonere cho si fosso parlate di una lottera e di carattera essolutamento privato e da Lei scritta a alura tempo inmanzi, cha, per conseguenza, desido-e rava si venisse al chiaro di totto, accottandone Ella e stessa ogni conseguenza, practa a dichiarare sui e giornali di essorio Ella stato l'antore. Fu allora che io Le ordinai il non dare per una parte ulta-e riora seguito a una questiono che poteva turbare i rapporti contiali calstenti fra la cittadimenza o lo · truppo da me dipendenti: c'ò lasto più che gli a-· bitanti dell'isola, cot loro istintivo buon somo, non e arrevers dato a quella lettera se min il valora che

 moritava.
 Non fa d'nopo soggiangeris che fui spinto a os-dimerio una talo linna di condetta dal fermo pro- posita mio di troncaro egni cagione o pretesto a
 ricominicare in Palermo un'una di duelli tra · cittadini o ufficiali, che da poco tempo mi era rin-. seite II chiudero, Gradisen l'espressione della mia · portetta silma, a mi creda

. Sue offer Particular, .

Sullo serutinto di lista. ROMA (Nostro tologr. — Ed. sera), 30, ore 8,45 pom. — L'on, Crespi e intervenuto questa mat-una a una soduta della Commissione parlamentare pel progetto di leggo rolativo allo scratinio di lista. Egli im dichiarato di non credere che il progetto di abeliatone dello scratinio implichi una questione pelitica; sini egli reputa trattaral di somplice proce-dura elettorale. Per conto sen ha dichiarato di simpatizzare poco per lo scrutivio di lista; un soggiunso di credera che man sia ora il momento per procedere alla sua abolizione. Disso che si risorbava di riprosenture la questione in altra sessione parlamentare, varso la line della legislatura. Promise che ripresensentande il progetto per l'abolizione delle scrutinio ri introducca notavoli migliorie. La Commissione ha preso atto della dichiarazioni dell'on, presidente del Consiglio, si crede quindi che essa non procederà alteriormente pei suoi lavori.

L'on. Brin indisposto - Il generale Corvette risiabilito — La proposia d'inchiesta sull'Am-ministrazione della guerra agli Uffici — Mi-sure per gli scioperi del Comusco e del Ber-gamesco — La signora Crispi della Duchessa di Gruora — Cua Società per il divalgamento

della llagua italiana.

ROSIA (Nostro telegr. — Ed. marino), 30, com
10 pom. — Il ministro della marina, coor. Brin, si
trova obbligate a letto per una lleve indisposizione.

— Il generale Corvetto è oramai quasi ristabilito
dalla ferita toccata nel duello con Cavallotti.

entile ferita toccata nat duello con Cavaliotti.

— Cil Uffici hanno esaminato oggi la proposta per una inclissita supra l'Amministrazione della guarra. Il 1-, 3-, 5-, 7-, 8- e 9- Ufficio non si trovarono in numero. Il secondo Ufficio nuterizzò la lottura del pragetto. Il quarto od il sesto Ufficio la rifiutarono. Si vede già ora che lo spirito della Maggioranza della Camera è contrario ad una tate inchiesta.

IL 1789

QUADRI E CARATTERI

## RIVOLUZIONE FRANCESE

#### Robespierro e Banton.

Nel considerare la vita ed il carattere (il Massimi Nel considerare la vita ed il carattere ul Macatmi-liano liobespierre nan è possibile sottrarsi all'impres-nione che egli, nato un palo di secoli prima e vissuto salla Spagna, si sarebbe di certo ascritto ad un or-dine monastico e riuscito uno dei più fercci inquisi-teri. Dell'inquisitore egli ebbe tutte le qualità più macattali e più apiccate: la tanacità del carattere, la vigidezza delle convinzioni, l'austerità dei contumi, l'aridità del rinore. Paridita del cuore.

In Robespierre convinue distinguere l'aomo privato dall'apostolo dal Terrore; neppure i più acerrimi nemici peterone metero alcana tode al primo, ne i più infervorati difemori purgare il socondo dalle gravia-sime accasa che pesano su di lui; coloro stessi che avrebboro voluto giustificario ad ogni modo, dovettero accontentarsi di osservare che egli viene in condizioni così speciali da non roler asser cindizia di la porte della contentaria di osservare che egli viene in condizioni così speciali da non poler essere giudicato alla stra-gua degli altri uomini di Stato. Ma fa agli veramento un nomo di Stato, o non piuttosto un fanatico illino, fabbricatore dalla propria revina, e di quella della causa che ogli avena sposata o che si tusingo sino all'altimo di far trionfare? Oramai il dubbio non è più possibile; egli orantai non appare nitro che uno

Vennero diramate istruzioni di profetti di Mi-lane, di Bergamo, di Brescia e di Sondrio perche sap-plano reprimere ed impedire la diffusioni degli peri agrari. Vennero altresi mandati rinforzi di guar-die in tatti quei pansi.

 Oggi la dochessa Etisabette di Geneva in ri-

— Oggi la dochassa Elizabetta il Genova in ri-cevato in speciale udienza la signera Lina Crispi. — Ieri sera si è costituita la Seciatà Dante All-ghieri, quale succursale dell'Associazione Pro Patria, allo scopo di diffondere la liugua italiana nelle pro-vincia faori del liegno. Concersore alla farmazione di questa Sociatà di-versi deputati, fra esi gli anoreveli Bonghi, Mussi, traito, Sciarra, Canzi, Cavallini è Sollindergo, Erano presenti alla sciuta costitutiva i professori Cardacci, Chiarini ed Occioni.

Pel risanamento di Bologua.

Pol rismamento di Bologna.

Le feste per Giordano Bruno — Il Giuri d'emerc.

ROMA (Rostro telogr. — Est. mattino), 80, oro
10,20 pom. — La Commissione del Senato pei progetto di loggo relativa al risanamiento di Bologna ha
delto relativo Giorini, favorevole.

— Oggi il sindaco Giorcioli ha ricevuto il Commissione promotrice del monumento a Giordano Bruno,
olto sarà inaugurato fra non molto in Campo dai
Piori. Egli ha promosa il mana appoggio del Municipio per concertare ad eseguire il programma della
feste cho al faranno in quella occasione.

— L'un. Bianchari, presidente della Camera, ha
accattato di comporra il Giuri d'onore, cho devrà pronuaziarsi sulla questione Corvetto-Cavalioti, Verranno
chiumato a farme purto notabilità d'ogni partito.

sepra una cummentera.

PARIOI (Nesure telegt. — Ed. giorno), 31, ora 7,5 uni. — Il giudice istrutture Princt im interregate quindici amministratori e tre consert dei Comptent d'Escompte L'interregatorie si è limitate alla depunda m sapessaro che i dividendi dati agli azio-nisti fossoro fittizi. Tutti dichiararono formalmento che i dividendi ovano reali. Il bilancio dal 1888 era

sinceriasinio. Soggiunaero che il direttora del Compfoir foco a loro insaguta prestiti su warranta alta
Società del Metalli.

— Ieri alla Camera è stata letta la relazione sul
progetto di iniziativa del Senato tondonte a deferire
alla Polizia correzionale i reati d'ingiuria contro i
funzionari medianto la stampa. La lettura provoco vivi incidenti. Il relatore domando l'argenza pel pre-

getto. Cassagnai, a nome della Destra, vivamente la combatte. Tuttavia l'argoura anna approvata con 205 voti favorevelt contro 259 contrari.

— Telegrafano da Tulone che nella cannonieta-conezzata Mitravitte, mentre si facevano le prove della macchina nella rada è acoppiata la caldaia. Rimaria describitivante la caldaia. orribilmento bruciati il accondo meccanico Maignot o il quartierunistro Lacaron. Quest'ullimo mori aq-bito. L'altro versa il istato disperato:

In Quirinale — La Gluata.

ROMA (Nostro telegr. — Ed. gloruo), 31, ore.

8,55 ant. — Il signor Laginit, consigliero della Legazione belga a Roma, è stato nominato ministro
pienipoleoziario a Washington e dovrá lasciar quanto
prima la nostra città. Ieri sara in Quirinale ha aveto

noge an prauzo il congedo in suo onore.

— L'assessore Giobbe ha rasseguato le me dimin-sioni. Così restano soltanto cinque i membri dilla

#### Notizie di Francia Indocisionel

PARIGI (Nostro telegr. — Ed. marm), 80, ore I pom. — Alia Camera de vivo movimento nel cor-ridoi. Da prima si afformava che l'anterizzazione a procedure si sarebbe chiesta; in seguite pare che que-st'idea um stata abbandenate. Cio he dato nerova escaai commenti e fatte scaturire le idee più disparate. Molti opinano che il Governo, all'ultime, non si sappia decidere a cuipire li Boulanger; altri invece sone di parere che il Geverne, avende ipiriata con siergia una campagna contre tutti i sovvertiteri politici, non può era troncaria a mezzo. Infine se ne dicono di tutti i colori. Il fatto è che in decisioni dal Consiglio

Ill maintri sono tinuta sogralissimo.

PARIGI (Ag. Stel. — Ed. sera), 30. — Boutanger accetto di presiodare il 6 aprila un banchetta di ducinila coporti a Belleville. Cionomostante tutti i giornali riproducono la sense che si procederabbo quanto prima contro di lui. Bonlangor in una con-versazione con un giornalista rifiato di credere che m procedera contro di lui, dichiarando che non usci

mai dalla legalità. PARIGI (Nostro telegr. — Ed. mattino), 30, and 8,40 pom. — Si sa che il Cansiglio dei ministri il stamme discusse effettivamente la questione se i fatti risultanti dall'istrazione contre la Loga dei Pa-trioti autorizzino a porinro l'affare davanti al Se-nato costiluito in Alta Corte di ginstiria; ma il segreto continua ad estero mantennto strettamente sullo deliberazioni prese. Intanto oggi si notava la presenza di Boulanger alla sedata della Camera. Ve-ramento si attendova che mescosse qualche incidente a questo proposito, ma non an fu nulla. Più tardi si affermo che la domanda a procedere contro Boulan-ger sarebbe stata presentata se il procuratore generale Bouches non vi si fosse opposto.

Si insimm che il Bouchez parteggi pel Boulan-ger; difatti questo magistrato, piuttosto di ancencen-tire a presentare la demanda a procedere, rassegnò stimers le sue dimissioni nelle mani del ministro di grazia e giustizia Thevanet. FARIGI (Nustro telegr. — Ed. giorno), St. ore

9 ant. — Luscio alla vostra fantasia l'immaginare l'agitazione dei circoli politici e pariamentari in questi momenti. Le grandi chiacchiere, i commenti circa le difficultà sopraggiante nel procedimento contro Bou-langer, circa le dimissioni di Boucher, procenatore generale presso la Corte di Parigi, il quale avrebbe rifiutato recisamente di firmare la requisitoria confec

strano fenomeno, degno di studio, non d'indulgenza, cho può, sino ad un certo punto, cesere compreso, mon

Massimiliano Robespierre pacque nel 1758, al 6 li maggio, in Arras, città ricca e commorciante, allera considerata come capitale della centea di Artola Arras apparteneva da poco più di un secolo alla Francia, poiche solo pel 1610 ses stata conquistata dagli sserciti del re Luigi XIII. All'epoca della conquista la città di Arras considerava il regno di Francia come una potenza straniera, non mono della Spagna e dall'Austria, e a dileggio degli assalitori, sopra una delle porte della citta, sea stata acolpita l'iscrizione:

Quand ise Fr. moole prendront Arras Les souris mangeront les chats.

Cli spiriti municipali durarono in Arras al-Gli spiriti municipali durarono in Arras ana all'appressimarsi dalla rivoluzione, a la stesse Roberpherre non li rinnego dal tutto da principio, come appare dal suo scritto: Adresse à la marico artesperare, pubblicato nel 1789, cui amma distre una seconda lettera: An peuple de l'Arteis. In questa si oficira a candidate por le prossime elezioni agli Stati Generali e si dichiarava pomposamente llare, virtuoso, incorrattibile, come poi fece sempre, ad ogni semma. La famiglia sun non una ricca, ma aveva qualcha pretesa di nobilità e pramatteva un De al proprio cognome: da parecchio generateni quani tutti i Derobespierre si granzi dati alle leggi, a Massimiliano, avondo ottenuto un sassidio dal rescon di Arras, ma protottore, mempia a Parigi gli stati da avvocato, protottore, compie a Parigi gli itali da avvocato, avendo a collegal, fra gli altri, Camillo Dosmoulina e Glacomo Pietro Brissot. Tornuto ad Arras, il vescovo, dal quale dipendeva l'amministrazione della giustizia, le nomino giudice di Tribunale civile e corresponale; non durà a lungo in quella carica, e secondo quanto narra nelle sue Memorie la sorella di lui, Carlotta, si dimine per il delore di avere profferita una amminicapitale; il qualo fatta, so vero, ricorda ciò che Sva-tonio parra di Nerone che nel principio del euo im-poro, dovendo seguaro una sententa di morte, lamontò

Boulanger. Le ultimo notizio però non conformano tali diminatoni. Il Sidole le smantisco addirittura. Altri però affermano che mon forono date regimento; che il ministro Thevenet non le ha accoltato per aver modo il destituire il magistrato ribello al potere ese-

In tale ipotest at dice che il Boncher, destituito da

In tale ipotest a dice che il Boncher, destituito da procuratore generale della Repubblica, accetterà la la la la Boncher e compagni. Si parla anche della distituto del Thérenet. In tutto quaeto, in ogni modo, il Governo fa un figura ridicola.

Prattanto i giornali radicali, boulangisti, legittimisti, la Stanna arressa di Governo in genero continuano a fenere un linguaggio violente. L'Intransiquant, in un articolatto initialato A nos amis, accusa il Ministero di inventare lo cospirazioni boulangiste per poter far caricare la fella, esaguira arresti, perquisizioni, e annunciaro no giornati officiosi di perquisizioni, e annunciare no giornali officiosi di aver antrata la Repubblica. « Lo trudizioni della poli-zia mapoleonica — dimi il Rechafort — al Ministero del-l'interno non man perdute: Il nig. Constana lo sa ed brunto a servisone.

Come il Parlamento francese

intende il « modus vivendi » coli'Italia. Fiori. Egli ha promesso il appoggio del Municipie per concertare ed esegnire il programma delle feste che si faranno in quella occasione.

— L'on. Biancheri, presidente della Camera, ha accattato di comporre il Giuri d'onore, cho devrà pronunziarii inità questione Corvetta-Cavalisti. Verranno chiannate a farme parte notabilità d'ogni partito.

Il processo del « Campiele d'Escompte » — I reatt d'inginria centro i funzionari — Esplostono soura anno camponera.

Esplostono del Minicipie del Municipie del Municipie del Minicipie del

verso l'Italia di una intransigenza faroco, e si mestro protezionista il e al midollo.

Il ministro Spuller risposo: « Creduni astretto da una grande risprva nella questiono. Mi bastorà dire cho nessun negoziato è aporto per il trattato di commercio. Vi sam soltanto trattativo di scambio di vodata fra i duo Governi. Il rappresentanto francese a Roma ai il ministro francese degli esteri dichiararono cho sarchito vantaggioso cho cossasso la tensione dei rapporti esistenti tra i duo paesi. Quanto al modus riccedi, messun negoziato intavolpsa; e pan intendo wiccedi, nessun negoziato intevolossi; e non intendo

prondere uessan impagne. •

Da questa risposta del ministro apparve como egli volcase giraro la questione e schermirsene. Certa le parole del Salis nan rappresentano la idee di tutta parote del Satta nan rappresentano la idee di tutta la Camera, ma pur troppo si tone che tutti I partiti in cesa siano inttora estili all'Italia. Oggi si diceva abbasianza forte nei circoli politici che se il Ministere avrà coraggio di firmure un modus ricendi coll'Italia la Camera le revesciora alla prima occasione. Partroppo sono pochissini ed inascottati quelli che giudinno con calma a sonno la rituazione e redone il danno sorrea che force della presenti cattidone il danno enorme che deriva dallo presenti osti-lità commerciali alle duo mazioni secolle.

La collisione di due piroscati nella Manica. Equipaggio e passeggiori attendati. Il principe Gerolama Napolesne unite soperatila.

OSTENDA (Nostro tel.. — Ed. sers), 30, ore 3 pom. — Il vapore belga Comtesse de Flundre lascio ermattim Ostenda diretto a Donvres. In causa della nebbia avvenue una collisione con Il Princesses Henriette, nitro vapore beign proveniente de Douvres. La caldaia del Comtesse de Flandre scoppid: il vapore affondo. Il copitano, quattordici marinai o i passoggieri perirono. Il Princesse Henriotte rientite atanotta ad Ostonda ma leggere avario.

Il principe Gerolamo Bonaparto che trevapasseggiero salvato.

Unt voca umontita.

PARIGI (Ag. Stef. - Ed. serm), 29. - La Le-gazione del Messico amentisco la voce di un attenato contro il presidento dal Messico.

Hal Maracca.

TANGERI (Ag. Staf. — Ed. sorra), 29. — la seguito a persistente voco del mussacco il quattro suropei a Maquinez, dua navi della squadra lusciano in rada. Lavorasi attorno il cavo, ma il nuovo illo non il amount collocato.

Un uragano a Samoa.

Raufragi di legal da guerra.

LONDRA (Ag. Staf. — Ed. seam), 30. — L'Agenzia Router ha ricevuto da Auckland: « Sia ha da Samoa: Un uragano terribile importerad su queste isolo: le navi da guerra tedescho Adler, Olga ed Eber e le navi da guerra americane Treston, Van-

Eber e le mavi da guerra americane Trenten, Vandalia e Nipsie furono gettate sulla ecoglista e sono totalmente matérigate. Quattre ufficiali e quarantassi marinal americani, nove ufficiali e otianinetto marinal tedeschi sono almegati.

AUCKLAND (Ag. Stel. — Ed. mattino), 30. — Durante l'urigano del 10 corrente a Samoa le navi da guerra tentarono di guadagnare l'alto mara, ma l'incredatore inglese Calliope solo vi riusci. Le navi mercantili hanno pure melto sofierto. Parecchie barche e sotto pari da cabolaggio naufragarano: vebbero sette navi da cabetaggio nanfragarene; v'ebbero

quattro annegatl.
BERLINO (Ag. Stat. — Ed. mattino), 86. —

BERLINO (Ag. Stat. — Ed. mattino), S. — Finora non in ricevuta qui neasuna notinia gificiale circa il manfragio delle navi ted. — a Samoa.

BERLINO (Ag. Stat. — Ed. mattino), 30. — Si ha da Auckland in data d'oggi: In seguito all'dragano del 16 a 17 corrente a Samoa, le navi tedesche Ebere e Adler sono interamente perdute. L'Eber abbe 70 merti, l'Adler 30. La nave Ologa in gettata angli scogli; l'equipaggio fa salvato. Tre navi da guerra americano, intil bastimenti mercantili, che troravanei nei porto di Samoa, affondarono, Oli americani abnel porto di Samoa, affondarono Oli americani eb-bero 30 mocti. Una nave inglese da guerra, che ha sofferto averie, recasi a Sydney.

d'avere imparato a serivere. Il padre e la madre moritono mentre Robesplerre era aucora giovinoito, s a los rimase is cura della sorella e del fratello Agostino; nell'obbligo di sopperire con il lavoro alla pochezza dei mezil, egli si condanno ad una vita di anstorità si di privazioni; in questa prima parte dalla suo vita si assuefece a reprimera ogni bollore di gioventi , a non fare bosto alcano del dolori, a ne derivo che egli, in seguito, nonché lasciarsi commovero, non badame noppure ai dolori altrai, a, tutto assorto nel procac-ciare il trionfo di un'idea, stimasse poca cosa il sacrifizio di quanti gli intralciavano il cammino. Mancandegli, per sua volentà, le soddisfazioni e i godi-menti più ricercati nell'età giovanile, solle sostituizza la soddisfazioni intime dal proprio orgoglio; si com-placque della propria vità di abnegazione, concept un'altrasima stima di se stesso ed una specie il di-apprezzo per la rostante umanità. Le tondesze ascutiche dell'anima am aviluppate dall'educazione, raflorzate dalla lettura assidua dui libri di Gian Giacomo Rous-seau, che egli elesse a proprio maestro, anzi quasi a Dia, a delle cui isorio si ora formato un vangelo infallibile, al accrebbero in questo superbiro della sua

Sempre l'ascatiamo socide il sentimento, od a arrore che questa malattia del corvello a del cuore non alligni all'infuori delle idee religione, ortodosse. Rober-pierre non i dissimile da San Simone stillta che ri-fiutò di scendere dalla colonne, sulla quale avera fatto voto di guassire vent'anni, per accorrare al ca-pezzale di mi madre morenta; lassa, tutto assorto nelle contemplazioni celesti, Simone più non consor-yava traccia degli all-tti terrani, a liobespierre dal-"alterza della un speculazione politico-filosofica diadoguava di santiral ancera uomo. Sei in me antino :

BERLINO (Ag. Stet. — Ed. giorno), 80. — Un comunicato ufficiale conforma la noticio di Samoa, sur impendo che calla Adler periruno 20 uomini, esta Eber 5 ufficiali a 10 nomini.

La questiuno dello nanato in Anatria.

Le divergence del Maracco coll'Implifierra

TANGERI (Ag. Stol. — Ed. martino), 30. — La squadra è partita. I lavori del cavo settomarino contionano lentamento in mana dei riffuto degli indigent

La Russia malcontenta della asocessicco in Remoin.

PIETROBURGO (Ag. Stef. — Ed. mattino), 20.

— La Norgie Vramia e la Suelat esprimana il matcontento che sia scalta il principa Pordinanda Hohenzollera couse ereda del trano di Rumania. Dichiarano che questa decisione è arbitruria e devera essere sot-toposta all'Assombtea costituonte. Facendo pai allu-sione alle recenti espulsioni del sudditi rumi, eser-tano il Gororno della Rumante a stare in guardia.

Bollettino Militare.

ROMA (Nostro telegr. — Ed. martino), III, ore I poss. — Il Bollettino Militare Ufficiale del Mi-mistara mila guerra pubblicatosi questa sera reca le seguenti nomine, promezioni e disposizioni: Stato maggiore. — Il capitano Mario Di Robitant e nominato cavaliere della Corona d'Italia — Devito, o nominato cavaliere della Corona d'Italia — Devito, capitano a Beri, è destinato allo stato maggiore della truppe in Africa — Itolii, capitano a Belogna, è destinato a Buri — Gruppi, capitano addette al 10º Corpo d'armata, è trasferto a Bologna — Pecon, capitano comandato presso le truppe d'Africa, è destinato al 10º Corpo d'armata.

Armio di fanteria. — Il maggiore Chiais ed Il capitano Paoli, como collocati in posizione ausiliaria — Il capitano Borrani è collocato in aspettativa.

Il capitano Orefico è inscritto como matrica de Complemento — Ducci, Touani, Criscuolo, Della Valle, Catto, Delocazzo e Preto, sottotenenti nell'arma di

complemento — Ducci, Tonant, Criscucio, Della Valla, Catto, Deloranzo e Preto, sottotenenti nell'Arma di artiglioria e ganio, mao traferiti in fanterin. — I tenenti Sequi, Palmieri, Spresance e Gnarnieri, il sottotenente Valenta some destinati al 1º reggimento della truppe d'Africa. — I capitani Lombardo e Chiappini, i tenenti Ricci e Ducci, il suttotenento Uccelli sono destinati al 2º reggimento delle truppe d'Africa. — Il capitano Cassina, i tenenti Cecclerini e Somma, il sottotenente Berruto — destinati al reggimento benesatilisti d'Africa.

Stero, capitano letruttore presso il Tribuncio mili-tare di Genova, è transocato a quello di Firenzo — Stabile, capitano al Distretto militare d'Ivrea, è tra-aferto a quello di Catanzaro — liberi, tenento al Di-atratto d'Ivrea, è trasferio al 55º regg. fantaria. Novanta tenenti o sessantotto sottotementi di fan-teria sono comunicati di fraquentare il secondo corso d'istrazione nelle aruni da tiro e lavori da zappa-

d'istrazione nelle armi da tiro e lavori da zappatore presso la scuola contrale militare di Parma —
Bossi, capitano di cavalleria, a Lauretta, capitano di
artiglieria, sesse collocati nella posizione attuitarie.

I seguanti cotto-tenenti che hanno superato gli esanti presso la Scuola d'applicazione d'artiglieria e
ganio, cono promossi tenenti e destinati al reggimunto
d'artiglieria a ciassano indicato: Alfieri destinato al
25°; Fara e Pungioni, al 5°; Marchetti, al 26°; Merzlyas, al 26°; Escurdi, al 17°; Banignano, al 28°;
Pandini, al 26°; Battistoni, al 31°; Pesoi, al 27°; Magoino, all'11°; Butta, all'11°; Giampietro, al 13°; Nardoie, al 5°; Hose, al 20°; Zannoncolli, al 30°; Gherri, Pandini, al 26°; Battistori, al 21°; Perci, al 13°; Margono, all'11°; Butta, all'11°; Giampietro, al 13°; Nardone, al 5°; Hose, al 20°; Zamonoelli, al 20°; Ghezzi, al 11°; Baldanesini, al 13°; Tranier, al 7°; Villari, al 5°; Mantasti, al 20°; Grappi, ad un reggimento d'artiglioria a cavallo; Mombelli, ad uno di montagna; Mircana, al 15°; Del Pozzo, al 24°; Brandi, al 3°; Tricconi, al 34°; Baldarini o Fredin, al 12°; Do Marinis, al 10°; Francone, al 26°; Sacco, al 28°; Forrari, al 10°; Turano, al 28°; Fiaccavento, al 25°; Borgia, al 21°; Fiorio, al 4°; Sessa, al 28°; Barbieri, al 28°; Cagol, all'11°; Vettori, al 20°; De Nore, al 1°; Cornarone, al 28°; Pioricone, al 14°; Vivante, al 15°; Luzratto, al 27°; Ginocchio, al 3°; Sierra, al 1°; Coral, al 1°; Calegari, al 4°; Morra III Larriano, al 5°; Avogadro di Collobiano, al 5°; Maifreni, al 38°; Braccato, al 22°; Fadini, al 16°; Cornetti, al 6°; Ferrini, al 15°; Cosmoza, al 1°; Demattels, al 14°; Darini, al 2°; Pettini, al 28°; Malingri, al artiglieria da montagna e Dall'Acqua a quella a cavallo.

1 seguenti sottolementi del genio las hanno supernuo gli csami promo la Scuola d'applicazione compromosti toconti a destinati al reggimento par ciascone indicato: Rizzi, al 3°; Grane, al 3°; Tomberi, al 4°; Petrucci, al 3°; Gelmi, al 1°; Ferrari, al 4°; Bani al 1°; Norcau, al 2°; Agostini, al 1°; Lavenzari, al 4°; Orsi, al 4°; Zambelli, al 3°; Coccio, al 2°; Bacilo, al 8°; Barlaro, al 1°; Filippa, capitano al 4° centr. renio, o trasforte alla

8°, Barlaro, al 1°.

Filippa, capitano al 4° regg. genio, o trasferte alla Titra po del genio di Milano — Mestorino, tenente pei genio in Africa, o trasferto al 2° regg. genio — Galliano, capitano del genio in Africa, o trasferto al 4° regg. artiglieria — Rubadi, capitano nel 27° regg. artiglieria, è trasferto premo la Direzione di artiglieria alla Spezia — Frisclotti, capitano nel 27° regg. artiglieria, è trasferto alla fabbrica d'artiglieria d'artiglieria d'artiglieria a Torino — Ferrero, tenente all genio, è trasferto al Comando territoriale d'artiglieria a Torino — Bi Passero i tenente al Comando territoriale d'artiglieria B'; Barlaro, al l'. Paesana, tenento al Comando territoriale d'artiglieria di Torino, è trasferio ai 7º artiglieria — Tufano, ca-pitano medico presse il reclusorio militare il Savona, è trasferio ai distretto militare di Burista. D'Aversa, capitano-medico a Cosenza, è trasferto

Aristodemo, così estimmava per bocca dal suo pro-

Che l'uomo ambisiceo e nom crudele. Tra la sua mire di grandessa a lui Metti il capo del padre o dei fratello: Calchera l'uno e l'altro, e farà d'ambe Sgabello as piedi per salir sublime.

Parrebbe che in questi versi il poeta italiano intravedesse quanto stava per succedere in Francia, e la vita del Robespierre, dopo l'apertura della Con-vancione, il la prova più assoluta della verità in sasi

All'Assembles nazionale Robesplarre si fece ben presto notare per le que idea democratiche, o il Mi-rabeau ebbo a scutenziare che sarebbe andato loutano, poiche credeva a ciò che diceva. Il Robespiarre, sdegroso di peral al seguito degli altri. Il suo primo antiture nell'Assemblea volle orearsi un partito; ma questo, per allera, mas fu che di trenta, e il Mirabean stesso le dileggiava gridando: I trenta reti-focciano sitensio! Nella Custituente vediamo itobospierre farai propugnatore della blee più liberoll: ba-stera ricordare che egli il 30 massio del 1790 pro-pose l'abalizione della peun di morte e che già il il gennalo aveva sostenuto non doversi condustrare nei gennalo avera sestenute non doversi condustriare nei processi penuli se mancava se prova diretta della colpa: mozisul tanto più notevoli in lai che, al tempo del ma predominio, tobre ai contanuati perfino il diritto della difesa a foce decretare che sei processi politici, nei quali la pena era sempre di morte, non occarravano prove e instava che i giarati fossere convinti della colpa. Na dalle ideo liberali ed umano preste il sella colpa. Na dalle ideo liberali ed umano preste il colpa della ogni occasione invocava il sanone. Esti, come tutti di amunitatori del Controllo siffatto porra sede un loctinsimo pensiero d'ambizione, l'accude, neva credute lastasse la proclamatori del Controllo - essere quasi proclamato santo; sale in bigonea, neva credute lastasse la proclamazione di - parla di Dio s della Provvidenza, il professa attico una controlle della riscondi della riscon

a Sayona — De Cesare, tenente-medico negli Alpini, a Savoia — De Cesare, tenonto-medico pogli Applo, 

ò trasforto all'Ospoiale militare di Torino — Morino, tenento-medico presso l'Ospedale militare di 
Torino, è trasferto al 4º Alpini — Coggiola, tacante 
del Genio nella militare di trasferto col grado di capitano nella militare presso destinato alla 5º 
compagnia in Alessandria — Bonatti, tipografo 
presso l'Istituto militare geografico a Firenze, è collocato a rinora.

ASSOCIAZIONI

Italia (franco) 22 - 12 - 1 Entero (la pada) 31 - 20 - 3 - 1 Dono: fammetta Linteraria. Calculus desdari andmere la riamina delle Saurita Persones, no domandi la condinada a questa Amministracione.

Centesimi 5 in tulta Italia.

locato a riposa.
Inoltra il Bollettino pubblica un'alenco di militari al quali vennaro con recento decrete concesses modaglie al valor militaro:

Schirippo, da Serravalle, soldato di fanteria; Prestince, capitano nei berengiteri. Cotta, capitano di Stato ungglore: Tursini, capitano medico; Runconi, sorgania mell'artiglieria; Polito, capetalo d'artiglieria; Coztopia, trombottore: Legnani, vice-brigadiere; Moretti, carabinisre.

**Sorsine.** — 50 marse. — Parigi, eserdite da-bale a 06 20, 104 55, 96 174, 15 174, 75 25, chiude più debute ancora a 96 10, 85 30, 104 50, 96 174,

Qui debell in generale e più ancora mi valori a cansa del solito andazzo: Rendita 90 8), vo 75 fine prossimo. Mobiliari 738, 730. Tiborine 349, 344.

Banco Sconto 290, 383.

Torino 710, 712

BORSA UFFICIALE.

Pressi stabiliti per i riporta Consolidate 5 010 Banca Nasionala Oredito Mobiliare Italiano Credito Mobiliare Italiane
Banco di Terino
Banco di Terino
industria a Commercio
Romana
di Pinercio
Tiberina
Subalpina a di Milano
di Vercelli
Credito Torinean
Società Italiana per il Gas
Consumatori Gas-luca
Cartiara Italiana
Impresa Esquilina
Calci Casalo
Acqua potabile in Torino
Generale Immobiliare Agricola
Cassa sovvensioni impreso
Società min di Rame ed elett. metall.
Ferrovia Maridonali
Mantova Modana
Riella
Società Torineau Tronways
Ferrovia connemicha, 1 Tenta 750 <u>—</u> 720 -425 -Fondiaria Italiana
Alanifattura Lane Borgossala
Bociota Orodito Moridianale 170 -Perrovia Pinerato, la Saina.
Soc. Ital. Furr. Siona. la smiss.
Perrovia Pinerato, la Saina.
Perrovia Pinerato.
Perrovia Pinerat Agricala Cirio 50 —
Di risanamento a contrusioni 500 —
Ital. di Elett sintema Cruta 510 —
Laterial e Costrusioni 500 —
Cradito Ligare 750 —
R. P. Becond della Sardagna 1 Ser. 340 —
Obbligamoni Canali Cavour 750 —
Ferovie Romane 510 —
Maridingali 754 —
Sarda (muova) 812 —
Sarda 8 312 —
Vittorio Emanuela 523 — · Vittorio Emanuela Fern Adr. Medit. o Sioulo A. Ferr. Second. Sardogna
Lonsorato firrigationa Verona
Electro-Metallurgia
Soc. An. Tram. Vercellese
Prestite della Provincia di Alesandria
di Salavno
Cartelle Fondiarie di San Paole
S. Paolo 4 12

 S. Paolo ( 1/2
 Hanco Napuli . + 495 -

Mercato delle Sale di Lione. LIONE, 30, ore 11,15 and.
Marcato con pochi affari e prezzi sempre in calma. Si quotarono: piemontesi

1418 2º qualită Fr. 51 1214 2º - 59 1416 3º - 47 2630 3º - 51 3428 2º - 52 2034 2º - 61 2024 3º - 56 Greggin cevenni Trame Inliana - giapp, lav. it. Organzini trancesi pienioniasi 70(31 30 Bul. lav. it. itul. lav. francese giapponesi lav. lt. 20 32 25 Solds condizioni di piazza e duzio d'entrata a dedursi per la provenionza italiana (L. I al chilogr. per la seta greggia o L. 3 per quella lavorata).

EPETTACOLI - Domienton, 31 marzo,
CARIGNANO, ore 812 - La femme à papa, vandevitia,
VITTORIO, ore 812 - Curmen, opera-ballo,
GERBINO, ore 812 - Giraft Giraft, operatta.
ALFERI, ore 814 - Garra la temps di pasa,
commedia.

commedia.

ROSSINI, ore 81f2 — La fie poure, commedia.

NAZIONALE, ore 8. — Il digero N. 18, dramma.

D'ANGENNES (Marionetto), cro 81f2 — Pietro Bajlardo — Suassas — Il cuppitcatto —

Concerve torio di Torino. — 80 mario. Temperatira estrema a Nesti le gradi contemmali, minima della notto del 27 +5,5 massima +15,7, Acqua cadota min. 0,0 — Min. della notto del 31+8,0

non avveniva ed anxi le condizioni della Francia pa-reva divenissero peggiori, non lardò a convincarsi che causa di tanti mali erano coloro i quali discordavano da la e il ostinavano a volere il tenesse conto isla natura manna, la quale noppuro nelle scosse più vio-lente non s'innova mai del tutto. Por liobespierre il passato, le abitudini, i cestami di secoli non rappra-mentavano che il vizio; le sue teorie orazzo invece, secondo lui, l'espressione più alta della virtà: siccome non è concesso alla virtà Il transgere col vizio sempa lordarsene, così egli dichiaro una guerra implacabile a tutti coloro che considerava quali viziosi. I saci nemici nem cremo manici mei persocati, ma della virtà: conveniva pertanto distruggeril per inaugarare il regno della virtà; o questo agli disse chiaramente alla Convenzione quando. Il il maggio 1798, monando il ancora contro i Girondini già vinti o in prigione o in fuga grido: « Fino a che quella setta non sara stritolata ad annicolitia, non sara concessa ad aircare di impunemente manifestarzi virturaco.

Il suo carattere ascetico si esplicava ogner più; la and teorie want diventate per lui aun men religione di cui a'era creato pontelle ed apostolo, e poiche ogni religione richiede un martire, scabe per sa stesso anche quest'ultima parto, e colse ogni destra per diffondere nolle proprie sofferenze morali, sulle caiunnie, sulle persecuzioni a cui i nemici le facerano segna, e con frasi bellamente imitato dal Roussoas, commercia l'elemente funnique, numercia e di veva in specia l'elemento feminineo, numerose a di molta influenza al Circolo del Giacobini. Gia i contemporabei see ontato questo sun atteggiarei ad apostolo, e Condorcei ve lo boffeggiava: e Perche tanto donne fueno codazzo a hobespierre a sua si giacobini, ai cordiglieri, alla Convenzione?...

Perché liobespierre è un prois circondato dai suoi dovoti... Egli s'acquistò fama di nusterità sino ad

MARRO: gierni St - L. N. St - P. Q. 8 aprile. Demenica St. - 10' giorno dell'anno - Solo masco 6,04, tr. 6,41 - Santa Baidina respec. Luncdi 1º aprilo - 111' giorno dell'anno - Solo nasco 6,02, tr. 0,45 - Santa Tendera martira.

Tori Bari

Fire Mil:

Nap

| _         |    |          |    |       | _  |   | _   |     | market and the |
|-----------|----|----------|----|-------|----|---|-----|-----|----------------|
|           |    |          |    | el 30 |    |   |     |     |                |
| cai       | 48 | lete and | 19 |       | 67 |   | .30 | -   | 61             |
| i         | 75 |          | 10 |       | 13 | - | BE  |     | 42             |
| erne      | 63 | =        | 75 | -     | 83 | - | 50  | 200 | 87             |
| THIS COLL | 84 | -        | 57 | -     | 11 | - | 63  | -   | 72             |
| lQii.     | 59 | -        | 14 | -     | 71 | - | 11  |     | 45             |

3 - 48 - 6 - 33 - 4 11 - 18 - 80 - 4 - 69l'el contrionente. Importa di riccherra mobile — Termine milit a re-elamera in seguito a sindicio di cradunzinar per osse-alone di reddite. — Il termina utile dei tra mosi per reclamare la cancollazione del reddito degli interessi

reclamare la cancellarione del reditto degli interessi, di un credito pel quale il creditore è rimario incapiente in giudicio di graduazione diverro del giorno in cui ha fatto passaggio in mina giudicata la seutenta che enicioga le sute di graduazione.

Fallimenti. — Torise. — Pallimente Mariende G. B. chiusa verifica crediti. Autorizata vendita merel. — Id. Dubela Enrico chiusa verifica crediti. — Id. Ditta Meris, Boerise C. — La verifica crediti. Società. — Cultinuaze. — Torise. — I signori Alfonso Beringna e Faustinelli Giacomo con privata cerittura certitura certitu ragione Bertagua e Faustinelli pel commercio dal ino e colla darata di anni sei. Firma sociale ad cu-trambi i soci. Capitale L. 15,000. — I signori Gio-vanni Sassi s liabetti Giuseppios costituirono con privata scrittura Sociata in nomo collettivo pel com-mercio o lavorazione di marmi colla darata di anni merio e la verintante di marini cona dariani di ancieni. Regione sociate arra Sassi o Besco. Capitale sociale Il 40,000, L'uso della firma sociale apettora al Giovanni Sassi. Il sopnori Massocci Gioseppo e Soldani Antenio consisuirene con private scristara Sociatà in noma nellettivo per commissioni in Ranca e Borsa col capitale di L. 45,600 conferto in parti equali. Firms ad entramble durate della Società

Acceitazioni di credità. - Parono accei tato con benefizio d'inventario: Usalle, - Eredità intestata di Gasera Germano Casala, — Eredità intestata di Gasera Germano, defunto in Casala, da Manueco Arcangela fu Giacomo, vod. di Gamera Germano, result in Casala, quale logale amministratrice dei minore ane figlio Annibala. — Eredità intestata di Reggera Antonio, defundo in Casala, da Castellaro Rom in Pietro, vodova di Roggera Viltorio, rasult in Casale, nell'internata di Guida Arato, defundo in Casale, da Rarberino Antonia fu Pietro, ved. di Acuto Carlo, residente in Casalo, nell'interesse dei figlio minora Pietro. — Eredità intestata di Rargera Luigi, defunto in Casale, da Coppo Delfina, vod. Birgaro Luigi, residente in Casale, in proprio e quale legale amministrativo dei figlio minora Pietro dei figlio minora fu Consten. — Eredità intestata di Pogliano Cimamorti fu Giacomo Giovanni, di Seprana, quale padre e legale rappresentanta i minori anei figli Bartelonno, Largia o Loronzo. — Eredità intestata di Cimerppe Triveca fu Giovanni, dell'unto in San Monro Torinesa, da Fornare e legale amministratrica dei suoi figli minori Palmira, Virginia, Giusoppe a Giacomo.

Ratassare per nomina di pertito dei suoi figli minori istanza per nomina di pertito dei figlio, residento intenata per nomina di pertito dei pertito — Focero istanza per nomina di pertito del pertito — Focero istanza per nomina di pertito del pertito del pertito — Poetro istanza per nomina di pertito del pertito del pertito — Poetro istanza per nomina di pertito del pertito del

Cuate, - Delladenn Francesco di Felice, residente in Camino, por la stima dei beni siti in territorio di Camino, subastandi in danno di den Carlo Dellaggio. Novera. — Il maille rov. sac. den Lassi Clerici, per le atten dei bent aitt in territorio di Carpignino e di Gheinmo, subestandi la danno di Onorato Pelle-

Susa. - Busio Gioconni in Francesco, residente in Mivoli, per la stima dei beut siti in territorio di Vayes, subestandi in danno di Maffiedo Michelo Autunio fu Glusoppe, residente in Vayes.

Verceill. — Marian dession fu Carlo ved. Perruochests, residente in Vercelli, per la stima dei beni
fanastendi in danno di Oppesso Eusebio fu Tommaso,

| Leres di Cityana, 20                | marse   | As Ferr, Meditorr.                        | 810 50   |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|
| Rand, Ital, done,                   | 50 751  | Londra - vista                            | 25 40    |
| As. Banca Nazion.                   | 2004    | - lots.                                   | 25 41    |
| · Credito Mobil                     | 746 -   | Parigi - vista                            | 100 4:   |
| Obbl. Fart. Marid.                  | 761 -   | * lots                                    | 100 47   |
| Berline, 10                         |         | Cons. Pruss. 4 0;0                        | 107 60   |
| Mobiliare                           |         | 1d 51/20/0                                | 101 00   |
| Anstriacho                          | 101 00  | Turco muovo<br>Prest Orient Muse          | 15 50    |
| Lembarde<br>Cambio eu Londra        | 20 BI   | Ilubio                                    | 217 -    |
| Readita Italiana                    | 86 901  | Modiferrance                              | 119 50   |
| Id to                               | 86 BD   | Meridiohali                               |          |
| Consolid lagiose 8                  | 8 8:16  | Leadra, 30 (Chinem<br>Egistano 1953       | BB 718   |
|                                     |         | Versamenti fatti alli                     | Bance    |
| Aleinto Sau 4                       |         | d'Inghilt. L. ostet.                      | 7.5      |
|                                     | 5 8116  | Hittrate dalla Hane<br>ghiltarra L. stori | is d'In- |
|                                     |         | ores di Parigi, 30,                       |          |
| Rend. fr. 5 010 amn                 | L 80 10 | Hond ungher 6070                          | BG B (   |
| 4 1/2 0/0                           |         | Rand, spage, cetar,                       | 74.8     |
| Rand stal 5 010                     | 16 10   | Bancadisc di Paris<br>Banca Oltomana      | 546 7    |
| Camb Londra Vista                   | 25 23 5 | Argento fine                              | 287 5    |
| Cunsolid, ingless                   |         | Credito fondierio                         | 12:0 -   |
| Ohbi Lombardo<br>Cambio suli Italia | 6000    | Passers.                                  | 51 -     |
| ZBreo nuovo                         | 15 22   | Lotti tarahi                              | 50 B     |
| Banca di Parigi                     | 705 -   | Forz. Meridionali                         | 752 -    |
| Tunisino                            |         | Comptoir                                  | 117 -    |
| Egiziano 6 00                       | 69U     | Milaux                                    | - 7      |

TORINO. -- Mercati della legua e dei foraggi dal 25 al le marso 1684) in sottimens il conclusers molti affari in logna ed in foraggi a promi formi. La paglia, anni, anmento

| Charles and the self-self-self-self-self-self-self-self- |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Ecco il listino dei prenzi per miria:                    |     |
| Querois 1. 0 40 s 0 t2 media 0 41 -                      | -   |
| Farrie . 0 % a 0 40 . 0 27 :                             | 42  |
| Noco . 0 30 a 0 28 . 0 87                                | 18  |
| Ontano · OH & OH · OH                                    | -01 |
| Pioppo - 0.30 a 0.84 - 0.32                              | 20  |
| In tutto mir.: 26,800.                                   |     |
| Figure L. 0 90 a 1 05 modia 0 97                         | LC# |
| Paglia - 0 05 a U 15 - U 70                              |     |

la totto mir.: Fieno 8100 Parlia 7000. Slagionatura sociale delle sete in Terina, 31 margo. 

levano ad ogni costo procacciore la salute eterna agli eretici ed ai bestemmiatori, purificandoli nallo fismisa dal rogo, con Robespierro voteva procacciars la sal-vezza della Francia annegando il puscato in un lago Il sangue, Robesplorre la accusato di vilta, e di fatto egli non si trovò presente ad alcuna delle sommosse. mu forse ció provenne da che il suo carattere rifuggiva dall'ardoro militare: per la stessa ragione egli al oppose alla dichiarazione di guerra ed abbe in sospetto i generall, ancho i migliori, prouto ad accuparli di fradimento; la wa manifestava nel-l'Assemblea; ma colla parela, o come grature non poche volte diede prova di coraggio, afrontando l'impopolarità e la vandetta degli avversari. Sobbene di tante migliore il Marat, quale nome, egli feco più male ancora di lui al proprio paese; dalla laggibre parain di quel forsemulo ogni nomo onesto rifugga; la rigidezia di cuore di Eutospierre parve a molti grandezza, e la sun teoria, che si debba imporre la liberta e la virta colla violenza, la quale in fondo è he borla dei tirunci chu si erigono a giudici assoluti, vectano la togu o impognino la epada. Espoggino agli eserciti o alle moltitudini, e arcora oggidi quella d'una scoola politica nomerona, che vorrebbe che il mondo si reggesse colla pura tesria, spregiondo le necessità praticho, e pretenderebbe foggiare is animo a i corvelli colle suste e con i compassi a dallo d'inaridire la potenza intellettiva del genero umano: le teorio giscobino e robospierriane, rigido, grette, manlete, sono ano degli inclampi più graci par chi mi propone di stabilire la nora liborta.

Pa pare tatta a Robespierro l'accusa di aspiranal petere supreme. Egli per difinidersene, quando fa priraleramento accusato dai Girondini, rispose che gli indicassero i suoi satelliti e con quali armi arrebbe potato usurgare il potere e fami nominare dittatore; a bello studio fingendo di credere mon vi fosse altro mode di rendera tiranno che quello segnito degli antichi romani, da Silia, da Mario, da Giulio Cesare. Resest, cell'appoggio della plebaglia di l'arigi, onni-potente nella Convenzione, egli poteva facilmente de-

Il trattato di commercio Italo-avizzero dinanzi al Consiglio nazionale Il mossaggis federale selle cosa fiel Ticine.

Berna, 29 marzo. (Dall'Erra) — Il Consiglio nationale (Camera dii depittati) nolla seduta del 27, dopo interessable animata discussione, ha approvato, per levith e neduta, all'unamimità il trattato di commercie conchiuse dalla Svizzera coll'Italia. Malgrado le imperfecioni e

gi inconvenienti del sistema misto, che consiste in convenzioni epeciali o concessioni reciproche, son in un vero si proprio trattato, quest'altimo lia pei dus parsi, in questo periodo económico di rivalità e d'e-sclusivismo ad oltranza. Il grande vantaggio di rista-biliro rapporti commerciali regolari e unicheroli fra due paosi.

I relatori, onereveli Tobler e Lachenal, hanno po-ato in evidenza ciò che v'ha di brono e di utile ininuovo trattato, la cui negoziazione fu al lunga a la-boriosa. La Svizzera doveva storzand di ottonere delle concessioni sui prodotti delle we principali industrio (metaliurgia, tensuti, prologeria, mucchino, ecc.), la-condone altre e più ample sulle matério prime e sullo derrate alimentari d'importazione Italiana.

A Questo risultato al pervenne adottendo d'ambo parti il sistema delle tariffe convenzionali ristratte la cinusola della nazione più favorita, che permette di approfittare di più largho concessioni che si fa-cessero noll'evontuale o desiderato futuro trattato itulo-francese. L'Italia opponeva obblezioni fondate e serio difficoltà poi diritti di entrata sul principali rami dell'industria svizzera, i cotoni e la macchine, perche legata da impegni doganali con aitri Stati più importanti a in vista di più regolari rapporti futuri con altro nazioni ricine. Si alinde alla Francia. Ma in egul modo il trattato è un primo passo verso il ritorno, il non del libero scambio, almeno di re-lazioni commerciali più ageroli e meno operose. La Svizzena può dirsi, in carte medo, privilegiata, poichè essa è la sola nazione in Europa che non sia in istato di catilità deganali can alcano dei seco vicini. La Svizzera potra eziandio trar profitto della ripresa, in un avvenire più e mene prossimo, del rapporti com-merciali tra due nazioni vicine che l'origine comune, te tradizioni antiche, le giorie recenti e l'armonia de gil interessi chiamano a camminara insiema e d'ac-cordo sulla via della libertà commerca e dell'ami-

Allo critiche sollevate dall'on. Eckenstein, che cioò la Svizzera abbia sacrificato le soe principali industrie e che abbia fatto, como lo pretendo un rapporto della Camera di commercia franceso di Milano, un neurche de dape, rispine un committa di grido, l'on. Cramar-Prey, dimustrando cho pel ramo seterio um c'era da fursi illusioni; l'Italia è per eccellonza il paese di produzione dello seto, a si dam naturalmente intendere che voglia difendere la sua posizione privilegiata su questo camo speciale. La Società zu-rigliese dell'industria serica riconobbe sum stessa la inpoesibilità di mantenersi ili prima linea, a attende dal tempo e dagli avvenimenti un trattausento meno esclusivo e più folistabile.

I tre trattati recentemente conchiusi dalla Evizzora con la Gormania, l'Austria e l'Italia non si possone dire im bacul, ne cattivi: sono quel che potevano essera in un periodo di guerra di tariffe, una trogua alla lotta, un lanimento al proibizionismo, apperò ben-venuti o accettabili. Questo coll'Italia non il il peggiore dei tre perché, in agui modo, la piccola ladastrin si trova favorita forse un po'a danno della grando, che può sopportaro carti pesi e muoversi in an'orbita più ratesa. Un trattato per enttivo che sia è sempre proferibile alla guerra di tariffe. Del resto, se pollo scerno anno 1888 le esportazioni

della Svizzera in Italia non si clavarono alla bella cifra di 60 miliani di franchi come nel biennio 1885-1887, mm è solo dovuto ai dazi protettori dell'Italia, ma a una diminuzione della petenza di consamo di questa marcan che traversa no periodo di strettezzo economiche dovute a cause, che mon è qui il caso di conmerce. Tuttavia la Svizzora ha esperato in Italia per 8 milioni di franchi tra materio prime a prodotti semi-greggi, 38 milioni im prodotti fabbricati a 14 in ganeri di consumo, il che non è poco. La concorrenza italiana ha potuto trar profitto del fatto che l'indu-stria serica della Svizzera il aggistia alle restrizioni el obblighi della legge di protezione del lavoro mella Fablo Rempicci. fabbricho. Quando una iegralazione internazionale del lavoro, della quale parlavasi nella procedente corrispondenza svezere, avra equilibrato i vantoggi e le di lode quei minori, che pure portano auch essi a perilite di una più afficace tutela degl'interessi e delle questa gara dell'arte qualche luco e di originalità o vito del tavoratori, le condizioni serunno allora egnali. di rurità, e di studio. E all'occhio del visitatore in-E chiesa che di file in sapa non si ritorni si rigime telligente non siuggono le modeste, ma accurate maio-della libertà commerciale, al quale la Svizzora non ha mal rimunitato interamente o che ha in Italia i più alle ullieve di istoriara um garbo nelle oro della ricaldi ed anterevoli fautori.

lari fu stato presentato o pinittosto deposto all'uf-Eris della presidenza il messaggio fiderale sulle cose del Tichio, il quale contieno l'enumerazione doi fatti gia precedentemento seposti in queste colonue. Il Con-siglio federale si applica in ispecial suodo a consta-tare l'opportunità, la necessità e la legulità dell'in-tervento armato, sebbene non chiesto, della Confederarione per ristabilire l'ordine e la calma nel Ticino. Nel 1672. il gran Cantone di Zurigo fa l'oggetto di una misuro simile in segnito a disordini e dimostrazioni ostili a una potenza amica; nel 1864 la Confederazione mando un commissario e militio federali a Ginovra per quietare l'efferrescenza dei partiti e rimetters la goss al loro posto. Cost dovora face e cost feco pol Ticino onde provenire conditti e violazioni dello leggi federali. Niun dubbio cire il Consiglio na-zionale non dia su bili d'indennità ai ministri della Confederazione che hanno agito a tutela deglitateressi comuni, checche un peusi l'egregio pubblicista Gustavo Vogt. il mordace redattore della Nuova Garretta di Zurigo, il cui apinto d'opposizione si espande in un opuscolo er era venuto in luca, che critica vivamento l'operata del Consigno e del commissione fedurale. sario federale.

I Dalmati a Seismit-Doda.

La cittadinanza di Zara invio Il seguante scritto all'on, Solemit-Doda; - Eccelesta/ I sottoscritti cittadini di Zara -Zera ave riposano i vessel maggiori, ove passaste gli anni di vostra giorinazza, e compisto i primi studi, che vi schiuscro l'orizzonto di uno spisadido avveniro, che vi considera suo concittadino, che an-novera i vostri successi gioria patria — porgono a voi, eccellenza, la loro felicitazioni per l'alto invarioc

minare la Francia, e la sua convinzione di vanta indispensabile al benessoro della nazione le spingera a velersone fare signere. Moite delle vittime del Terrore furone sacrificate al trionio dell'idea, ma altre caddero perche apparianto d'inciampo all'uome. La san filosofia, il suo ascettamo non gli avavano inse-gnato a domaro l'invidia, a questa si manifesto specialmente centro colore che gli potevano contambre il primato cratorio nella Convenzione, quel primato ch'egli non raggiuneo se non a forza di studio, a tardi, quando già i principali oratori o mara morti, o ridutti al silenzio dal Terrore. Se egli tosse riancito anche nolla lotta del Termidero como in quella coutro i Girondini, gli Hebertisti e i Dantenlani, il promio della vittoria sarebbe stato Il potere supremo; allera soltanto el sarebbe petuto far retto giudicio di lui, anche unun como; ed accertaral so l'agaterità così vantata era naturale prodetto del suo escatimo o non piuttosto un'ario per meglio sognalarsi il acquistare proschti. La storia ci effre più esempi d'uomini che raggianto il loro scono lasciarono traboccare quelle passioni che fino allora avevano compresso; quin'il rimane par sempre il dubblo che quel grande apparate di virtà non fosse immune da calcolo, sespetto avvalorato da ciò che Robespierre della propria virtu pariava troppo spesso e con troppa pia culusi che l'nome veramente virtuoso non faccia. Como politica, anche ammattendo la sincerità delle um conringioni, se egli si fosso affermuto nel potere supremo nun avrebbe cagionato alla Francia che nuovi danni o hreparabilo revino, polché nulla di grande a di doraturo poteva fondarni con quel sistema di sangue

che Marai prodicò e Robespierre segui. Il prime a farne triste esperimento fa Danton. In lui traviano fundmente un nomo al quale melto al deve perdonare, poiché ogli stesso riconobbe il proprio torto, lo espid con grandezza o fermezza d'animo, a le suo colpe, per quanto grandi, provennero non da mente fredda e calcolatrice ma da esuberanza di passione, e La natura mi ha fatto impetuoso, ma

di reggere le finanze Haliane, a cui la fidacia del Revi ha, por la seconda volta, chiamatta, sicura che Ma lo aggradireto quale ologamento testimonianza della consideratione, della stima, dell'ammireziona, ana vi professa questa città ricos di memerio gloriosa. \* Segunno circa chaquenento firma di cittadini, che rappresentano quanto di meglio ha Zara.

Una Mostra di ceramica

Un'altra Espocizione di arte applicata all'industria che trionfa in Roma; un'altra vittoria del benemurito Museo artistico, focolare di questo Esposizioni. Tro anni or sono tesso diede la Mostra dei legal intagliati, originalità riuscitissima alla fu subito inviliala, imi-tata in altre città dell'estero: der auni or sone la Mostra degli oggetti di metallo, che in pure un'altra villoria; indi la Esposizione dei fessuti e dei merletti della quala suoma apporta la fama nelle crona chedell'arto; era questa Esposizione dell'arte ceramica, che fa da due giorni fiangurala al Palazzo delle Belle Arti cella presenza dei Sovrani, soscita ammirazioni dal numeroso pubblico che si reca a visitaria. E l'ottimo collega Lello Ercalei, cai par che egril bigliette d'in-gresso che cado nella cassetta ria nua goccia di san-gue che gil si aggiunga nelle veno, si frega trionfalmento le mani. Perocelia anche quest'anno Lello Erculei e stato il grando faticaloro della Espesizione e a lai sono riconoscenti gli egregi nomini che compengone il Comitato ordinatore, cape de' quali l'emore-role marchese di Rudini.

L'Esposizione della ceramica, la quale raccoglie ben and a complete della produzione fittilo nei secoli addieto o nell'opera nostra. La curiosità e l'attraiene sono statio i due obblettivi principali della Mostra, dai quali di-seende come corollario l'attle pratico, ossia una splet-dida occasione pel produttori artistici di farsi conoscere dal pubblico, ed a questo di incoraggiare a com-

Con tanta abbondanza di oggetti esporti, una ras segna compieta non sarebbe ne facile, ne breve. Mi limito quindi a segnalare ai letteri le cose più note-voli. E tra gli espositori di oggotti moderni stanno certo in prima la le spispidite collozioni della cele-brata Casa Ginori, che occupa tutta intera una sala e che compendia, si può dire, tutto le espressioni dell'arte ceranica dalle più uscali il modisto alle più rare el aristocratiche. Un'altra esposizione grandiosa è quella della Casa Cantagalli, le cui vetrine contengone una folla di quel vasi piatti e nimoli che tatti ammirano e desiderano. Le Case dei Bonati di Ras-ano, del Carmelli di Roma, del Nobili, del Mazza-rolin, del Giovannucci, dal Tadolini, del Cappelletti, del Torelli, dei fratelli Ghiotti di Torino, contendono tra loro per la bellezia, il guato e la varieta dei loro

Spiccano pure per originalità le terrecotte che manda la signora Fulzacappa da Corneto Tarquinia, la patria di quei celebrati vasi etruschi che qualcuno paga a peso d'oro: le cerumiche dei Sarti di Budrio, che imitano a perfezione il metallo antico; gli smalti del Corl di Yencela; le imitazioni del vetri antichi della Com-pagnia di Vanezia a Murano; e i vetri di gusto af-fatto moderno della fabbrica uni diriga oggidi il barono Franchetti, il gentiluomo infustriale ed artista. Il Musco Artistico di Napoli office tra il nitre at-traenti beliezza quello di un pavimento cosparso di faglie di rosa, imitate con bene che clascono si china per raccogliarla c... restare con un palmo di naso. Nella parte degli espositori e dei collezionisti di

oggetti antichi occalguno una raccolta di platti, anfore, lucerne e terrocotte indiana del signor Lambe, che meritano la più diligente attenzione dell'artista e dell'etnologo; una colleziono del cav. Simonetti, che contiena fra gli altri capolavari il beztetto originale del noto Trilono del Bernini; la collezione di gialli di diversi secoli del signer Yabert; la raccolta di ce-ramiche veneziano dei secoli XVI e XVII del signe Fontana di Venezia; le percellano cinesi della Cosa Torionia; la collezioni dell'avv. Rosandhi di Perugia; le coramiche della Cuso patrizio dei Barberini, dei Roccogiovine, dei Casiollani, dei Hecardi; meravigliosi sopra totto per la bellezza dei disegni, delle dimensioni e della conservazione gli antichi vasi giapposi sostennti da enormi morette, esposti dal signor

Fra queet, die sono gli astri maggiori della Espesizione, son sono meno degni di altenzione e spesso creazione; e gli antinhi alterelli colle scritte in latino dalle forme disusate che il farmacista rurale ha telto dalle - bacheche per rischiarle in un vingglo sino a Roma, e la bizzarria di un ceramista che fabbrica le scarpette da ballo con una verosimiglianza che ingannerobre Crispine; è il moldie di stacco sul quala l'altievo del Museo fa di un prima prore nell'arte che dissima...

Cost l'Esposizione che deve esser il trionfo dai migliori, è pure un campo aporto per chi lavora a migilorare se atesso e l'ario, ed è pure testimonio del-l'abilità di chi, organizzande la Mostra, ha caputo interessarri gli alti e gli umili, i capitani ed i gregari di questo grande esercito dell'arte.

Cose Novaresi

Per la bandiera della corantata . Piemento . -La nueva Società ciericale - Riurenimento di un cadavere.

(Gress) - Il sindaco cav. Conelli invito le siprendere gli opportuni provvedimenti pel concerso delle signere navaresi nell'offerta dalla bandiora alla corazzata Picmonic. Sono in tutto trentadne, ma, aliene forse la maggier parte dal prendere una parte direttivalma in tutto ciò che riguarda pubblicha manifestazioni, riunioni, ecc., non ne intervennero che nove. Non si acoraggiarono questo od addivenuero alla nomina del Sotto-Comitato povarese, che riesci controvio cost:

Presidentesse onararie: Le signore del prefetto, sindaco, del generale comunicanto la divisiono e del generale comandante la brigata: Caravaggio, Cocalli, De Salut-Seigne ed Orero.

nella seduta del 27 maggio 1793, e mai alcano mestro di conoscera meglio se stama Nell'Impeto della pas-sione egli era capaco di qualetazi dellitto, ne credeva fosse male se cle gli appariva necessazio per la salvarra della Rivoluzione, che per lui, e per quasi tutti allora, si identificava colla patria; usa cessato il bi-sogno della disperata risoluzione, tosto se no ritrasva; el è perciò chi quest'aome, sul quale pesa tanta parte di responsabilità delle stragi del settembre, che abbandono i Cirondini all'odio di Robespierre e alla mannaia, vieno giudicato assal mem severamente de-

mi aitri due. Danton eru usto nel 1750, da famiglia escura, ad Arcis-sur-Aube, nella Champagne; prese in moglie a l'arigi una Charpentler, e colla duis di lai compérè l'ufficio di avvocato al consigli del re; aveva una colinea mediocre, poiche la stessa vosmenza del suo carattero non gli aveva concesso di applicarsi agli studi, ma aveva ingegno poderoso, morce il quale dai pochi stadi trasse grande profitto, e la sua eloquanza. a fram brevi, maschie, incisive operava fortemente un quel popolo che egli, prima ancora di parlare, si cattivava coll'aspetto poleroso della persona, con la voce squillante, um lo sguardo pieno di fascino. La sua supremania comincio ad affermarsi al Circolo dei Cordigueri. Den presto fu consultate per ogni grave de-cisione, e fu l'ispirature del popolo, cho lo sogniva fiduciteo, sapendolo pronto al accoppiare i fatti alle parole, e a pagare, il egui circostanza, di pamena. La vitalità era esuberante in lui, ed egli non si cu-rava di rattenerla; parova l'incarnazione della mas-

nima contenuta in quel famoso merso di Terenalo; Home pure nikil humani a me alienum pute,

e ne proveniva quell'abbandonarsi senza ritegno senza ponsieri all'orgia, e quella pompa di spica-reismo che tanto offendeva Robespierre, o nel giorno della lotta gli valse l'abbandone di tutta la Montagna, la quale estentava cuen pero rigidezza di coili passione. • La natura mi ha fatto impetuoso, ma inami per uniformarsi al suo duce, eramal comipos-incapace di odio, • esclamo Danton alla Convenzione, mente. Poiche ogni scialacquo si presta ad essero in-

Presidentesso effettina: Signora Carrati. Pice-presidentesse: Signon Faraggiana.
A segretario venne nominato Pavv. G. B. Torelli.

Domenica avrà luogo in Vescovado la rinniene per la costituzione delinitiva della nuova Società operala. cattolica. Da quanto mi fu data concessa circa li funzionamento del surre Sodalirio, sur sami talo da tener lentani melti che intendono pemaria un po-suche colla loro testa. Figurateri che la Societa terra assembleo maschili allo quali non possono mancars i soci per otto rotto di seguito, che le assemblee saranno aporto con una prephiera, e che la direzione conta poco più di uno zere. Che, ultre alla direzione, sonri due assistenti ecclesiastici nominati dal vescoro. quali non accumento voto deliberativo, ma in comunque discussione, a qualanque deliberazione di parre larg veto.

Notate inoltro cho per adescare gli operal ad entrare nel Sadalizio si promettono, contre 50 centedoni di tassa mensile, sassidi per malattia, per conralescenza, por vorchiaia a per disoccupazione, ma tutto questo po' po' di roba verra, mediante appositi articoli dello statuto, accordata soltante quando le cendizioni finanziario dolla Società le permetteranno, o chi sa fure appena an po di calcolo e trovasi in altre Società di mutuo soccorso vede benissimo cho le condizioni finanziario non le permetteranno mal-

Fa rinvannto presso Gambolo nel Canale Quintino Sella un teschio umano e gli avanzi di un cadavere, poche essa ancor coperte da carne potrefatta. Ritiena siano gli avanzi di un povero manovalo cadoto l'anno acorso nel Canale Quintino Sella premo Novara e trasportate dall'acqua tion pressor s Gambolo.

Ancora di John Bright

Londra, 28 marzo. (Nrcs-florros) - I liberali inglesi e tatti quegli scutimenti di libertà e cho ne rispettano gl'induniti campioni, pinngono quest'oggi la dipartita di uno cho della libertà e era fatto un culto speciale, e sul cui altam aveva sagrificato qualque altro soo senti

Districe sai letto di morio, nella medesta casa a Rochéale, palla Lancashiro, giace il cadavere di un uomo cho su a buon diretto chiamato il tribuno del popolo. Un nomo che al benessaro del popolo ha de-dicato l'intera sua esistenza, che non iu brere; ma

a assai ventorosa. John Bright, se altri moriti non armi per pre-lendero una nicebia speciale noi cuoro di chiunque endero una nicenta speciale noi cuora di chiunquo en munico del privilogio di casta, del monopolio degli interessi dei più, affidatt da viati regimi esedicovali mole grinfo del pochi, da quello grando, immediurabili di aver dato al popolo il pana giornalloro a buon mercato e il pana, non mono nocessario del sostontamento apiritanle — il giornalismo a buon moreato. Fa il Bright il campione, con Cobden od altri della scatola di Manchestor, che unicinili le Cora Lora, o fa cella che uncongreta e visua l'asperatamente della contra a egit che propagno e viuse l'aspra battaglia contro i balzelli imposti si giornalizmo. Fu John Bright che pel primo fece vodere quanto assardo o tirannico lœne quel detto d'uno dei capi dei conserti: « Il popolo non aver d'nopo di cibarni di gazzotte. •

È vezzo di tessace sperticali elegi sulla tomba di coloro cho da vivi seppere elevarsi al disopra dei coment livello - auzl, per meglio dire, c'è il mal verro di encomiare da morto chi s'acquisto ben altro delle nostro lodi de vira.

Ma sie man il) può dire certo del Bright, perchè pochi simili a lui seppero per talento, energia, somusa arte orataria, semplicità di vita, rottitodine, fornozza di carattere, procedore lilibato, sincerità di propositi, carattere, procedere intocute, ameerica as propositi, quindi contro i privilegi e i monopoli, aprezze per la gioria, amero immense per la verità, sacrifizio di ma pel bene altral — pochi seppere acquistarsi par da vivo quella renerazione che gii si professa quest'orgi

Bright, durante la sua luminom e langa carriera politica fu fatto segno d'invidis o d'indomato odio ed amore. Non c'era schorne ed abbrebrio che i fories gli risparulassero nel loro discorsi è nel loro sertsi, quando egli inizio la lotta per l'emancipazione poli-lica del popolo. Il vocabolario inglese non aveva parole di vituperio e d'ingiaria che i fogli conser-vatori, capitanali anche allora dal Tieses, non si servissere giornalmente per oscurare la gioria del grando triburo, il quale però riesciva sempre più grando o più luminoso agli occhi delle masse (pel cui

senesaro egli comunitora) dopo egni virulente attacco. Melti dicone che la fama di Brigint, grande come pur è, maggiore sarobbo stata se egli losse morto prima di soffrire la più atroca delle ingierie: ventra appliculito, corteggiato, alegiato dal forica in questi utilini due o tro anni in coi, vuoi per malforma salute, vuoi perche la tarda età aveva d'un trutte calmato il primitivo ardore che lo spingeva a farsi il campione degli oppressi, veni per ragiani che in questo momento di sapreme angoscia sarabbo ignobile investigare, agli a era d'un tauta ribellato contro l'amico della intera sua vita, il riverito cano del partito liberale. La cattiva compaguia guasta le buone maniere, dice il proverblo, è quanto più i torica le applandivano e lo incitavano, maggiore appariva la son norimonia contro coloro mi quall irrova combattuto e vinto, per tanti e tanti anni, le gioriose lette per la liberta ed il progresso.

Ci sono pagino stupendo nella vita del Gladstone ma una carto, delle più magnanime è quella del modo con cui egli chiuè il capo, triste e silenzioso, sotto la grandine dui rimpreveri e delle ingiusio accuse del sue vecclie ex-college ed amico; e quando mai ri-sposs, parlò sempro, is pubblico ed in privato, del Bright col medesimo affetto, colla stossa venerazione, resi anzi più alleusi dalla presente deplorevole mis-nura che pel Gladatone fu uno dei più grandi dolori. Un procedere così nobile non poteva se non so produre impressione bonovola sull'anieta generosa del Bright, ed una delle silime, ma mes mono cure sen-sazioni della mes vita, quella forse che alieviò in parte lo sofferenzo fisiche di questi langhi raesi, fu la sua riconciliazione col Gladstone, il di cho questi, dalla pubblica plattaforma a Rirmingham, invito l'immenso aditorio ad acclamare il vecchio tribuno ad innaltare praghiers per la di su salute.

Il barbassoro che affetta il mendo ogni mattina

colle sue correspondenze al Times du Parigi, chiama amurda le leggonda della riconciliazione dei das grandi liberali, pubblicata dai Trups di lersora.

rigantito e fa nascere il scapetto che chi vi si abbandona ricorra, per procacciaral denari, a mezzi meno che opesti, così fu ripetuto per Dantan ciò che era stato detto per Mirabeau: aver egli accettato denari

Fe accusato pero di malversazione del danoro onb-

das RealL

blico, quando in ministro della giusticia, o di aver depredato il Belgio, nel tempo che vi si reco coll'esercito di Damonries vincitore; ma la prima e la terza accusa ferono chiarito false, a la seconda si riduce a ciò che egli mantenne, anche col danaro dell'erario, l'agitazione per le via di Parigi. Danton em nato per oporare com grandi, ma, come spesso secado agil nomini di forti passioni, son soppe settrarsi all'influenza dell'ambiente nel quale egli viveva; ao fosso stata in ano potere l'imprimuto il carattere alla rivoluzione, il può quazi affermare che non si sarebbe versulo tanto sangue, ma il popolo nella sua demeura mim sognava che stragi, e Danton pensò di vatersine almeno per spaventare con esse i nemisi a faire al popolo stesso ugni possibilità d'indistreggiare. Se avesse avato maggior coltara, avrebbo compreso che per qualla via, anziché formare aueve republiche, a di-struggono la esistenti, a che il popola, alla vista dal sangue, s'imbestialisce, ne più si riosce a frenario anche quande si vurrebbe. Le vittorie di Valuy e di Jenmapos e la conquista del Belgio parvere in sullo prime dargli ragione, e che egli fonse riuscito ad annientaro i factori della Corte, invocanti tuttavia in vittoria dello armi straniere, ed a mutaro in erol gli schiamazzatori di piazza e gli estiunti giuocatori del Palata Royal; ma vennero i giorni delle scanfitto, e Danton senti quanto penasse sopra di lu quolla opera di rangue, nila quale pure si vide costretto di riternare ancora, coll'abbandono del Grandini e collistituzione del Tribunale rivoluzionario. Ad agni volta crescuva pell'anima saa la ripognanza, il fastidio, ogli che fra tutti sarebbe siato il più atto a guidare i destini della Francia, riduto più volte di far parte del Governo, si accontento di accorrere alla Convenzione nei momenti di mascrior Istogne, per so-

E l'unica meta scordata nella quantità di articoli stampati nel fogli di tutti i colori politici che he letto fra ieri ed oggi sul venerato tribuno del popolo. Tutte relo per ingruziarni al padroni!

Povero Pauca! non gilene va più beno una adesso. Neanche dimanzi la tomba na far tacero la rabbia di

CAMERA DEI DEPUTATI La codula del 35 marza:

E aperta allo oro 2,35 pom. L'antia è peco popelata. Seno prasenti i ministri Crispi. Giolitti e Finali. CRISPI presenta il progotto per la provoca quinqueninte dei Tribunali della riforma in Epptica. Il PRESIDENTE obianno a fur parto della Commissione per l'escape dei trattali di commercio e dello tariffo i deputati Francisciti e Randaccio, la sostituacona dei doputati Cagliardo e Supione Di Blusio.

FILI-ASTOLPONE intercoga il ministro dei lavori pubblici interco allo sompressone dei canto-

vori pubblici interno alla soppressione dei canto-nieri lungo la linna ferraviaria della rete Sicula da Roocanalumba a Porto Empedocia.

FINALI dichiara che, dalla informazioni giuntogli ori da Palermo, il fatto a cul accessa Pinterroganes

o instantivine.

FILI risultagii che assenuta cantonieri furono rimossi de quella linna, ad ogni mode assumata unove informationi e riservasi di ritornare sull'argomente al riaprirei della Camera.

Riprendeni la monione Deparia, Mam tel altri

Par di impiegali forraviari.

PINALI, mimatro dei lavari pubblici, prosegue il discorso interrotto, feri. Conferens che la interpretazione che vuotsi dare all'art. 103 del capitolato non e corì assoluta come gli cratori hanno sossentta. Afferma che a tutti gli impiegati i quali redismarene al Ministero si corco di far regione. Conchiade assicurando che resente avra occazione di rimproversigli di aver trascurato i diritti della Sinte a improversagli di aver trascurato i diritti della Sinte a improversagli di aver trascurato i diritti della Sinte a improversagli di aver trascurato i diritti della Sinte a improversagli di aver trascurato i diritti della Sinte a improversagli di averato del servinio forraviario, che collegnal con i più gravi interesad dal pacas. Campura rivanuenta l'isputorato ferroviario, insufficianto tecnicamente e moralmente. Molti isputtori povernativi non sono controlleri, ma collabora-Per gli implogati forroviari.

tori governativi non sono controlleri, ma collabora

Il PRESIDENTE richisma l'oratore a non gottare discredito III parsone che uon possensi qui di

PANTANO o pronto, see a ministro ordiname un'inchiesta, a fornire nomi e fatti. Dice che le de-cietà sono arbitro assolutamento del personale e da dispengono come cresiono. Chiede riprendesi la pubblicarione alla statistica ferrovinzia, allocho il Par-

blicacione della statistica forrevieria, all'ache il Par-lamente possa essere esattamente informatio del ser-visio forrey ario. L'oratore i con domanda porsecu-sioni, ma vuote che il Governo ottenga della fiociatà il rispetto della Convenzioni.

PINALL, depe aver deplorate le consure rivelta dat preophiante al funcionari dell'ispettorate forre-vierio, dichiara che fiu dell'altre giorne ha annua-ziato intelimbita la pubblicazione di una retazione sal servizio forrevierio.

servizio ferroviazio.

DEMARIA rilera con compiacopsa che la dichiarazioni, di tutti gli crettori e del ministro sono state
perfettamento conformi il ognestro della ma monicasi o spera che la Camora sancirà queste dichierazioni, approvendo la mozione stema. Richiama poi l'atton-

approvando la monore steira. Reginara poi l'attenmondel Geverno sulla questiono della riccherra
mobile, che venne aumentata dopo il passaggio degli
impiegati alla dipendonza della hociatà.

(ICCLITTI, ministro dal tasoro, risponde a quest'altima parte del discorso Damaria, dicendo che il
Governo non ha autorità a commismare l'imposta
con un'aliquota piuttosto che can un'altra e che
questo diritto è dato alla Commissioni locali, cantre
cui non c'à sia la facoltà di ricerco al potere giudislario.

DEMARIA pursists sel dire che non trattasi che DEMARIA puralité nel dire che non trauna and di mantenere pli impiegati forrovieri nello sicia que esco, gerantito dall'articolo 103 delle Convenzioni.
GIOLITTI ripote che le Convenzioni forrovieria non luinno modificato la legge di ricobassa mobile, is cui disposizioni sono quelle da di riforita.
LUGLI osseva che pon si possono mittaro a danne degli impiegati la promone formali dei Governo, Voci: Chierara!, chierara!
ARMIROTTI paria contre la chiestra.— La chiestra a appropata.

ara è approvata.

IL PRESIDENTE comunica che firmo presentati
i arguenti ordini dei giorno: di Rocatti Caribaldi:
i arguenti ordini dei giorno: di Rocatti Caribaldi.
In Camera, confidendo che il Governo provvedere
alla completa assenzaca degli articoli 103 o 13 dei
capitolati per la Coavenzioni ferrovierio, passa all'ardine dei giorno »; e di Genala: « La Cemora, copfilanda che sara data piena assenzaca alla disputzioni degli articoli 103 dei capitolati per la roti Mediagrappea a Advintica e 93 della reto Ricula autori sient degli articoli 103 del capitolali per le reti Me-diterranca a Adriatica e 93 della reto Sicula appro-vati con la leggo 27 aprile 1865. N. 1946, possa al-l'ordino del giorna - Quest'ultimo è firmato anche dai depatati Laporta, Ercolo, Dini, P. Orani. DEMARIA e MAFFI ritirano la lero mesione e sono disposti ad accetturo tanto l'ordino del giarne Genela quanto quello di Menotti Garibaldi, poinhe entermini contengena il concetto che informo la lero marione.

ostranto e consegue a concesto con interna la legemerione.

GENALA prega il Governo a dichlarare quale daj
duo ordini del giorno esse accetto.

CHISPI, siccome i duo ordini del giorno sono identici, così prega Gonala ad associarsi a quello di Manetti Carrinaldi, perche fu prismitato prima.

GENALA accomunta.

L'ordine del giorne di Monotti Caribaldi è appre-

vato a grande maggioranes,

CAVALLETTO o MEL avolgono in loro interreracione all fatto dell'ogramiato di un farretiere acom-date in un conviglio della ferrosia Ligure, raccomandando al Governo di prondere provvedimenti perché la vigilanza sulla linos sia più savera ondo non ab-biano a depiorarei fatti altri consimili a qualto di

Pietra Ligura.

CRISPI racconta il fatte o le deplora. Non manca di raccontantiara allo autorità di pubblica sicurenza la maggiore vigitanza sulle lince ferreviario, vigitanza che effettivamenta esercitasi quanto è più possibile, asbrena la forza dei carabintori o delle guardia di inferiora al biograpi. sibile, sebbone la forsa doi carabiniori o doile guar-die sia inferiore al bisogno. Assicura che si fanne le più assiduo indag ni per scoprire il culpovote del grave fatto.

VIGONI, anche in nome dei colleghi Rubini o Pri-

victori, arche in nome cei conegni itanini o Fri-netti, arche l'interpellana relativa egli sciapari a-grari muniferintini sella presencia di Chea. Chiade quali meno gl'intendimenti del Governo; la sua pa-rola varra a calmare gli spiriti e ricondurre in calma in quella provincia. Chiliffi account alle condizioni dalle cinasi rurali nella provincia comasca e alle ragioni di dissenti fra coloni e propriotari. Ricorda l'azione del Governe per consiliere gli uni e gli altri ed è riestito finore a riestinti abbestausa buoni a far at che nol gli agitatori e il Comitato di resistenza non conseguente i luro scopi. Il Governo ha sumentato la pubblica

form in qualin provincia e, come è disposto a son-tinuare nalle apere di pace da esso intrapresa, cost intendo di tutelare. Pordine. Comida nell'appoggio dei deputati comasciri, nella predenza dell'autorità e noi patriottisme della papolazione.

stenere il partito coll'autorità del uno nome e cogli stenere il partito coll'anterità di l'ano riome e cogli acoppi della man eloquenza fulmicea, quimili ai ritrasse a contemplare gli avvenimenti. All'attimo di ribullà contre le conseguenza dell'opera propria e si foce a proclamare la necessità della clemonza; dopo avere abbattati i Girondini, s'accorse che essi soltanto avevano compreso quali dovessoro essoro i dastini dalla Repubblica, si siorato di l'antere si sollavane compreso quali della della della della della della della della di l'antere si sollavane compreso quali della pera, invano; il passato di Danton si sollovava con-tro di lui, ed egli mm aveva quella fede che propara H trionfo dopo il martirio.

Robespierre e Dunten avevane un grave difette, merce il quale fa possibile at nemici di atterrarit. A Robespierre l'orgoglio amisurato di crederal superiore a tatti e l'anico nomo perfetto in Francia ispire una vanita puerde: egli tappeniava le pareti della sua ca-mera con mua moltitudine di ritratti proprii, leggora i suoi lunghi e studiali discoral dus volte nelle stemp giorno, il mattino alla Convenzione, la sera ni Giacabini, presto facile orugchio alte predicioni di ma-dama Theot, e per tal mode importre quel ridicole di cui tanto si valsoro i Termideriani. Danton, non carante, colla conciuna della propria forza lisica e materiale, disprezzava troppo i suoi avversari per se-meril, non li crodova capaci di affrontarle a viso aperto, si lasció coglioce all'imprevodeta ed abbattere quan scara opporte difesa. La differenza grande fra Danton e Robespierre spicco alla loro morte. Il primo la ucciso perche la fibra umana si ridesto in lui, e dopo il un nuovo aragano di engue si rovessio sulla Francia; il secondo caddo allorquando le siragi stomacavano anche i timidi e gli indifferenti. Danton fu rimpianta, il tripudio del molti accompagno Bobe spierre nella tontha.

G. C. MOLISSER.

(É cictata ogul riproduciona non autorita tinh

VIGONI preade atto delle dichiarazioni del presi

VIGONI prende atte delle dichierazioni del presidente del Consiglio.

MARITINI F., anche a nome di Ettoro Ferrari, evolge la sua interrogazione al ministro dell'intrazione per supere se sulli intenda prendere provvedimenti con a fine di raggiara la condizione dei licensiati delle scuole di architettara.

BOSELLI risponde che presentera al riprendersi dei lavori parlampitari un provvedimento legisfativo per regolare la materia e per dere valore professionate al diploma consegnito delle scule di architettura; cie è indispensabile anche per regione morali.

Il THESIDENTE annuonia l'interrogazione, di TOALDI al ministre delle finanzo interne di critericia di Gauerra intende segnire unifercertamento della tama milla fobbrissione della bieva e sulla scule giames.

SETEMIT-DODA rispondarà al riprendersi dei lavori della Camera.

vori della Camera. Il PRESIDENTE, assendo l'ordino del giorno della Camera escurito, propone che esta aggiorni i suoi

La Comera approva. Levesi la sciuta alle are 6,10.

#### SENATO DEL REGNO

La sadeta del 30 marza.

Presidents Parini. Riprodes is discussions subs modifications della legge del Consiglio di Stato. — Ap-

della logge del Consiglio di Stato. — Approvansi i primi due articoli sonse discussione.

Dopo sessivezzioni di FERRALIS, a sui rispondono Cosa, relatore, il Commissario i gio e Miraglia, approvansi l'art. 3 e i successivi fino al II inclusiva.

Dopo altro ossorvazioni e rispiva di Furraria dopo considernatoni di Miraglia, Costa, reintore, e dei Commissario regio, approvansi l'art. 18 e i successivi fino al 25, ultimo della legge.

Il PHESI DENTE parkenpa il rispitato della volusione fatta nella procedente e duta per completare diverse Commissioni. Histlinto: Commissione permanento di finansa, ballottaggio tra Pernata, Roccardo, Saracco e Magliata; contabilità interna, ballottaggio tra Della Somaglia o soralini; verifica del tituli del'unovi simultari, ballottaggio tra Fernate e Sartirana, ceoccusione della legge sul corso forsono, ballottaggio tra Boccardo e Maiorana; Ampinistrazione del fondo specialo ad insi di boneficonea, ballottaggio tra Solidati o Grillini.

Procedesi all'appollo nomisule per la votazione di

l'rocodesi nil'appollo nomizade per la votazione di ballottaggio o del progetti discussi. I progetti risultans approvati. — Approvation seam discussions: la proroga del tratista di commercia a serigazione italiministrazione oli on altro progetto secondazio.

Il PRESIDENTE consumen me dominina di interpelianza di CANIZZARO al ministro dell'istruzione

anlla dimitu di perferionamento nell'hiene pubblica istinite a Remu. UACAVA, ministro delle posto e dei telegrafi, la

OAUAYA, ministro delle poste e dei seiegrati, la comunicacia al suo collega.

Il PRESIDENTE comunica il risultato delle rotamioni di ballottaggio. Hisultarano ciotti: Comunismissione di finanza, Portani e Soracco; contabilità interna, Sorafini; rerifica del titoli dei senatori, Perrana; escousione della logge sul Corse forzono, Boccardo; amministrazione del fondo speciale ad uni di beneficensa, Solidati. Levasi is seduta alle ere 5,5.

#### REATI E PENE

Processo Ghiani-Mameli.

(Corte di Consucione M. Torino). Nell'udienza di teri nabale parto l'avvocato della Parte Civilo escrevele Pasquati per le Casse di ri-sparmio di Kilano, Piacenza, Carliari, per la Banca popolaro di Lest a per il Credito imidiario di Saro na. Parlo a lungo sostanondo doversi respingero ricorso dolla Difesa restando ferma la sentenza della Corto d'essiso di Genova, la qualo continno l'ex-deputato Pietro Ghiani-Manieli a dicci anni di redesigne e al pagamento di due milioni d'indennità verso la Parto Civile, Efisio Ghiani-Mameli, fratallo di l'ietro, a tre anni di carcore compreso il sofferto. Kurko Pabla a due anni di carcare compreso il sof

Il conun. Cantel'i, sostituto procuratoro gamerale concluence per il rugetto del ricorso nei rapporti dell' l'ex deputato Pielte Ghiani Mainell e per il rinvio della causa nei rapporti di Enrico Pabis ed Elisio Ghiani-Mamuli per la correzione fiella pena a seuso dell'art. 674 del Codice di procedura penale. Secondo lui la peua inflitta a questi due potrebbe essore di-

L'art. El così si esprime: « Se la sentenza è an- nullata perché sium pronunziata uma pena diversa ua quella stabilita della legge pel reato, la Corte
 di Cassozione rimanderà la cassa avanti una Corte d'assiso diversa da quella obs pronunzió la ser-tenza, la quale, senz'altre intervente di giurati, giudicherà sulla dichiprazione già fatta dai primi gia-. diei dopo aver ipatito la Parte Civile to ve n'o, i

. Pu bisco Minister, l'accusato ed i suoi difensori. Queste le conclusioni del Pubblico Ministero. La sentenza fu votata ieri stesso. La Corte stette poco tampo iu casuem il deliberazione. El spera cho sentenza sara pronunciata in settimano. I lottori sa ranno informati della sontenza di questo processo, cho è doloromamonte la sintesi della rovino d'un passe s che custo tanti quattrini alla State.

#### Processo per ribellione, ferimenti ed inginrio

(F...) - Una sera, verse maranette, sel finire delle schres seltembre, due professori d'orchestre, i signori Salvini e Zambonini, abitanti nall'oltre tur-tente, rincasavano depe il tento. Giunti in prossi-mita del poute di unprec, con lorte grande sorpressa manero affrontati da una comitive di dolici o tro-dici giovinanzi, i quali prina si diedore ad inginriarli s minacolarit, pas, vedendo che i due malca pitati cransi dati alla fuga, si posere ad insegnirii stagliando loro contro delle pietre, si che la Zambo mai rimase firiti si capo.

Latanto, cascudo sopraggiunte guardie di P. S. e carabintati quoli accetta ili cuorgammai si sanglia casturo di toro e ne macque una lutta delle più nocanice. Una guardia menue ferita al cape da un di pilitra, an carabinitre ristrette un coipe di col-telle al braccio sinistre ad un attre carabinistre chip pure a riportare una ferita al collo.

In saginto a quest fatti sono comparat oggi di nanai la Coste d'assisse corti Gisborti Emilio, Per lotti Guglielmo, Carra Annibala, Pagliari Gualitaro, Pontinelli Luigi, Colla Roberto e Giuberti Pompeo, accusati, il prime di forimento volontario solla persons del prof. Zambonini; usti poi di ribellione a mano armula, furimenti ed ingiune contro gli agonti dalla forza pubblica. Questo dibatticionto al protrarrà per vari giorni,

essendovi più di quarante testimani da saminare.

Il P. M. è rappresonnesse del sav. Massa, la Difesa da sette avvocati del nestro Fora Infarmero del-Fonito i vastri letteri.

### NOTIZIE ITALIANE

ROMA. - Gil orrori della miseria, - (Nostro telegr., 31, ore 3,55 ant.). - Il Memaggero racparecchi figli, la quale, mancando di alleggio si cra ridotta ad abitare le catacombe sottarrance Callisto. Quivi un giorano garanno derubo la mo-schina dello peche masserizio che le servivano, pei bisogni più argenti della vite. Il giornale che fa questo facconto chiede come la meita cittadina permetta simili orrari.

VERONA. — Une grave diagratia in casa Turcita. — Narra l'Adige di inte, tu: - La signora Ginseppina Turcila, che abita nel pro-prio palazzo in via Lechoino, teri, alle i pena, cr-dino at opechicre di attaccare una pariglia si fandens chiuse per fare la commuta pussegniata. Poco dopo salirono is signore Gimeoppina con la sua dana di compagnia Berta Mayor, donna in sulla trochias, nativa di Visuna. A cassetta salirono il conchiere od il cameriere. Usoisono da Porta Pallio o por la via di Santa Lucia si avviarono al borgo orso-nimo. Siava por manare il trano pel Tiroto e trova-rono chiuse la sharra dal passaggio a livello, sicchi fu maccolorsa formarei. Alla vieta dal convoglio sopravveniento, i caratti al imbiranzinono, il cocchiere tico fortemente lo redini per franzeli. Diagrazinan-mento una di caso si ruppa ed 1 cavalli viappiù apaventati si diedero alla furo.

ventati si diedero alla fuga.

I due servi spicoscono un esito e al troverono folicamente a terra sesi eransi dedisi a far cio nella speranza di poter isruazzo gli animali. Ma nel frattampo questi si erano posti a corroro afrenzamento e potercono proteggiro per la strada eseguando la svolta une mette a Esanta Lucia. Lo duo improre cho especia de alla della companya de la seguina della contra svoita che nette a Santa Lesia. Le duo mignore che si trovavano dantro compresero quanto era accaduto e si credottaro perduta. La signora Tarsita apri le sportello di destra a la signorina Mayer quallo di sunistra, ed ambodas spiccarene un salto. Pa un solte diagpresistimimo; hattereno col petto e cel capo vio-fertemento al suelo e ri rimusero evenuto. I duo servi accersoro a quella valta e toutarono ogni mazzo per farle rinventra, alseuri cantadini andarono e chia-maro il dett. Temelavi, medico del circondario di fanta Lasia.

Egli travo che le signorine Mayer aveva, ottreo • Egil travò che le signorine l'ayer aveva, oltrecche una grave dominosione viscorale, una ferite lunga quindici centimetri al viec. Essa fu la prima a runventra Mestra che il dott. Tomellari porgeva le sun sure alle due signore, sopraggiunero i napizani medici Cavanecca o Silvestri, i quali cavalcando mana giunti a caso sul luogo dal tristo incidente. Unirone le proprie care a quelle del dott. Tomellari e manadarone a prendero sum carrossa alla stasicone di Porta Nuova. Vi posevo la signora Turella, sompre svenuta, e la signorina Mayer, che, quantunque rinvonuta, si trovava in preda a straordinario abaliordimente. iordimento.

- Alle 6 Il brougham giuese a palazzo Torolla s can

ogni precausione il des donne un furcac fatte mor-fière. La signorine Mayer appena fu sotte l'atric fu presa da mas succes us sangue. Tutto e due vonuere posto a letto; la rignora Turnila riavenno verso lo sel; ma lo etato della dama di compagnia andò sem-pro più peggiurando; allo otto, in fretta e in furia, il curato di San Nicolo lo semministrò i sacramonti

e norso le nove spire.

Il dott cav. Francesco Galmi, medico di caus Turnile, appena fu e conoscenza del fatto al reco a visitare la appora Turnile e la travo con una minute di commotione carebrale; le stato delli signora è grave; però men si dispera di salvaria.

I cavali col fassican fureno fermati a Senta Lucia. Nella corsa sirenta attraverso i paraccari, la carecasa avora perdoto le ruote, si ora voltata su di carressa avova perdoso le ruote, si era voltata su di qui fianco ed uno aportallo avova fatto la film delle ruoto: avova l'ampetto il una cassa. Si credo dhe quand'ancho le duo signore fossoro rimanto dentro avretbero fatto ugualmento una film triato. « NOVARA. — L'inquantamilla liro di beneficonza.

- Cl scrivopo da Novara che il conte Alessandro Pernati di Mond, senutore del Regno, ex-ministro lell'interno del Piemonto e consigliero comunale di Torino, ha fatto la cospicua oblazione il lire cin-quantantila all'Ospedalo Maggiore di Novara pel manlonimento degli infermi del Comuni di Salogno a Mirusole. Un'axione tanto filantropica e tanto generosa non ha bisogno di clogio.

#### NOTIZIE ESTERE

ZARA. — Un processo per una fettera del negra. — (Nostro telegr., 30, ore 11,20 ant.). — lari a Spalato si à svollo un singulara processo per reuto stamps.

Ecco i fatti. Nel gennalo decorso, la Procura di Stato di Spalato aveva proceduto all'arresto di certo Sartari, suddito italiano da molti anni domiciliato colà, sotto l'imputazione di avere smerciato copie di una pretesa lettera di re Johannes Kassa d'Abissinia al populo lialiano. Questa lettera, stampata a Miluso dalla Tipografia Centrale, attribuita al radicati ita-liani, concludova col consigliare il popolo italiano a rabeliarei contro l'impresa africana e rivoligere gli

aguardi alle terro irrodenti. Il Sartori, interrognio come avesso avuto quegli stampati, disco di averli avuti dal compositore-tipo-grafo zarotino Giovanni Clarizza; ed interrogato il Clarizza, disso di overli avuti dal direttoro della li-

broria di Giovanni Iwoditaka. Dopo molti interrogalori o perquisizioni il direttoro della suddetta libreria, Stauber, e il compositore Clarizza furono arrestati od imbarcati por Spalato, ovi el doverna avelgaro il processo. I giurati assoluoro con voti unamimi fatti gli im

#### ARTI E SCIENZE

Domenica, 31 marzo

4 R. Accademtia di Meticiana. - Seduta del 22 marso IIII. - Procidenza Guerrini, vice-pre-

aidente.

Il sig. dott. Adiacca comunica i risultati di ricerche sul modo di comportersi del giocgone epatico nei colonali tenuti allo scare e grirati di cibo e di bevande. Essi si comportano affatto diversamente da quelli tenuti alla luco.

I colonali all'essuru rivono fine a 2d giorni quelli inveco caposti alla luco non oltropassano il quindicessuo giorno. I colonali allo ecuro perdono fino al bi 1/2 0/0 del loro josco; quelli tenuti alla luco perdono dal 40-65 0/0. I celonali alle scuro presentano una rapsia diminuzione della temperatura; quelli alla presentano una discono ognalo solo socii luca presentano una disaturarone egunto solo negli ultimi giorni di vita. L'autoro aggiungo alesso cen-sideracioni sul valoro pratico de risultati seposti. Il sonto prof. Fot comunica i risultati di alcune del pignishti unatogeni. Il p gmento che deriva direttamente dal angua si colora noi limetti in ma varde amaratica quando sia trattato con mas interna-di bleu di Motione, e suorezzivazione con una de-bolo subatione di acido cremien. Il pigmento, invesa, che non prigina direttamente dat sangue non pa sente una simile rescione. Il trablamento del prigmento omategeno cogli altri colori d'aniltan e successiva figuratione con suide gramico non danno la renticor apsciale che presenta il bleu di Metilear. Quest'ni tucc dà la reazione anche in quel pigmente di cri gine emitica che non ha più la proprietà di dare Perdinarda con ano non la propriora di daro l'erdinarda consisues del ferro.

Di socia prof. Giacosa prosento la relazione seni pragi dell'opera del datt. Duval, intitolata: Traise pratique et simigua d'Agdretirapit.

Il segratorio generale: Fed.

\* Una commemorazione del prof. Genocchi all'Università. - Una confe-renza. - Donani, lanedi, alle pre 2 pom, avra loogo nell'Auta Magna di questa Università una commamarativem in olioro del compianto senaturo dotfor Angelo Geneochi.

- Alto ore 4 pom. il chiarisalmo prof. G. A. Buldi terra nella sala IV una conferenza sul tema: • L'architettura al tempi di Faraone. •

\* Tentro Carignano. — Una particolare

accoglienza ebbo fari seru da un pubblico scelto e più del solito nutueroso al Carignano il graziosio imo vandeville: La fenune à papa, che bi recllato assai bene. Culorosi applausi obbe la brava quanto gentilo prima attrico-cantanto signora Rug-geri-San Val, che devette replicare alcuni complete antati con charme speciale. Applanditi assal farone bravi artisti Charley e Dubuisson.

\* Tentre Gerbino. — La Compagnia Curacciole, che incontra sempre più la simpatia Ild pubblico del testro Gerbino, rappresentera stassera la
balla operetta di Lecocq: Gerofiè Girofià.

\* Tentre Nazionale. — Per improvina ju-

isposizione di un concertista, complicatesi con altri aprovedati contrattempl, il trattenimento dramma lico-municale che doveva aver luego oggi è stato invinto ad altro giorno da fissarsi nell'entrante est-\* Tentro Rossini. - Si annuncia per do-

mani la sarata d'onore della prima attrice della Compagnia a La Torinese a signora Paolina Gamelli, col puoro drammus la cinque atti di Orente Mentasti-

\* Un trattenimento per heneficenza.

— Esto brillantissimo, saperiore ad ogni aspetiativa
ebbo il trattenimento drammatico-musicule ideato ed organizzato dall'egregio pittoro sig. Virginio Sinaglia che e tanto valunto pittoro quanto forvento filantropo Lo atudio di questo artista (como Vintaglio, 23) era trasformato in un templo artistico stapendo, nel quale al assispaça un pubblico materiale ed elegante. Le signorine Anialia ed front Bassi o signor Angelo Mondisse, sotto la direzione del cav. Domanico Bassi, rappresentaracio il bostotto dull'avy, C. E. Berta: Allo specchio, un lamentto graziono in versi martal liani, a cui diede grande efficacia e rillevo la cocol-lente recitazione. Il cav. Bassi recità con la ben nota un bravara il monologo Lo sciopero dei fabbri, di

Riuscilissimo il concerto municale tanto nella parte vocale (signorina Essa Bruno e maestro Gonelia), quanto il quella strumentale (maestro Boerio, maeetto Languam, signorina Eugenia Dogliani e signor Ed. Númeller). Tutti ebbero meritato tributo di ap-

Dopo il concerto fe improvvisata una festa da ballo, cho antigatissica ii protrassi fino ad ara tarda. Il risultato linauriario di questa trattanimento è andato a favore di quella benefica istituzione che è

" La centesium del Re d'I's a Parigi. — Nel giorno 7 del proesimo maggio il teatro dell'Opera Comique di Parigi festeggarà con particolare pompa l'ampiversario della prima rappresentazione dell'opera di Edoardo Lalo, Il re d'Is, che in un auno sia per raggiungere oramai la centesima rappresentazione: case straordinario in un testro a

La « Mignon » a Venezia. - Ci seriva l mostro corrispondento (U.) in data 25 marso:

- Il pubblico della Fanico avea accelto con favore la noticia obe Afgasa, la dolco e postica fanciulla eslobrata de Goethe, portava ance una volta fra noi il suo canto maledioso. Preside inscirato alla siù

scatita melanconia. Sembrava cho lo corti della etagione de carrevale queresima, repricante dapprinci-pie, lictursime in segunto per la rappresentacioni de-gli Uganosti e, megho ausora, dell'ambio devessore continuare prospere nelle ultima mra colla rappre-sentazioni della Migana.

- Ma questo rimetrano davers una disillusione.

Se si cocettui la buena niectaione della De Vite, protagonista, e dell'orebestra in qualche parte, tivi-manunte fu appena discreto e beun spesso infetice. Vi basti il dire che meritate applacese zuranano solo-Porchestra dopo la sistento, cas et volto biesata, la distinta De Vica, che disse finemente la preghiara: O Vergine Liurio, e devotto repetre quella incomparable rumanza Nes cascesi il car resi ed il graziona almo duetto Logistra rendiselle, nel quale pure il brate Charachin canto abbasianza heno, insufficiento il tenoro e per voco e per maniera di canto. La Petti-giani (Filina) mon pinoque ed i corl., pinocarono pa-

- Carne si vede, un compiesso scoppo - 1 - c per thindars to spettacolo della Fonica.

4 Bibliotecan Civica. - Cal Paprila la Bibliotecan cama di essere aperta al pubblico mello ore serali e viano rimosso in vigoro il seguente orario

Giorni forinii dalle 10 ant. alle 4 pom.

Id. festivi dalle 2 ant. alle 12 merid.

Manton, banto e tattunturgia. — La scorsa notta al Circole Cappellai gran veglia di benedicenza con triplico trattanimento musicale dan-

Vi presero perto un bel numero di gentili signeri signorine od una balda schiera di giovanetti. Si comindio con un concerto vocale i strumentale

Si cominnic con un concerto vocale il atromontale che dure due cre circa, poi ventare gli asparlmenti di taumaturgia (prof. Bellini) e le danse, che chiusere degnamente la serata.

Gli osecutori III concerto unue la sig Cartelli A. ed i signoci Potronio, maestro di mandolino; Brandol, aldevo dei Putronio; S. Devalle, baritone; E. Genarti, tenere; U. Allary, basso. Sadevano al pianofesta i signori Revere e Lusantii.

Il programma, composto di munica di Vordi, Demisetti, Patrolia, Mattey, Silvastri e Cristofaro, piacque da cima a fondo e procure applanti al distinti escutori.

La Presidenza del più Istituto Lavoranti Cappellal e quella del Girobio, noncia a soni tatti, fecero gli

#### GRONAGA

Domenica, 31 marzo

on I seguali notturni d'artiglieria ed il Città Alaine italiano. — (Suima di Tirme) — Essende venute a cognizione che la Directimo gonerale territoriale d'arragimin e gazio ha stabilito degli esparimenti di segnali notturni in tempo di guarra sa corrispondenza cel cantelle di Rivoli con razzi e fiaci di most diderale di nuova invenzione, la Directione di questo Clab lu date disposizioni percho la vedetta dei Mente del appuedini, dove hanno lungo i detti asporimenti, rimanga aperta datie il alle 10 a disposizione dei soti nolle mere di detamnica, lunedi e martedi pressimi.

lundi s martedi pressini.
I signeri esci potranno intercontre anche con per-mas di lero serramana, purche muniti di teasera. Il Presidente: A. Marietti, an La ventillantone nel caffe. — Orma questi cantri di rirrovo e di distrusiono hanno acquistate una tala importanza nella vira cittadina, che merita proprio la spesa di accuparsone seriamenta, onde renderli più atti allo scopa, diminuondo quegli inconvenjanti scitta a verrituarei nei atti chungi gli inconvenianti scitti a verrificarel nci atti chima i ove si aduna molta geolo per parcenhio cre, e dove si forma. All'inverno specialmente in questi lucghi di riuniono l'aria è cambiata a rarissimi intervalli. A tatti è noto il sonse di melescore che si prova entrando la sora sul tardi in un caffa; perchè acq si ripara all'inconveniente? Ed il mesan d'à.

Ma l'inistativa deve partire dai proprietari dai caffa : sono persià degni di folio qualit dei noti caffa Ligare e Carle Felica di Torino, i cuali, non badando.

a spess ad a momentance sac-

cali adatti alle moderna cai; inil stabilirono nei loro esercisi un stema pamantato Vittoria.

Quest'apparacabio, applicabile in t me le località
eve si trova la comodità dell'acqua potabile, è sema
semplice o funzione sul principio della dispersione
dell'acqua. Par offatto di questo, amosas con form
dal dispersitari di special sostruzione, ala per masso
della prossione naturale dell'acqua petabile, appura
con una piccola pompa, si forma una cerratio d'aria,
che è appunto quella che de locgo alla ventilazione.
Il principio della dispertione dell'acqua per produrre la ventilazione è comune ad attri apparacohi,
ma la specialità di cuesto ata in cle che le fort di dispersione sone dispost in mode che l'uscita del-l'acqua avvisas con molto maggiore vicicana, il che porta das molta maggioro escabilità di soqua a pa-

La contrazione di questo ventilatoro permette na turalmento di servictore non sciamente per caff e plateranti son, una bensi per tutti i locali eve l'aria viene visiata, come per esempio noi testri, cepedali, scuola, fabbriche, son

schole, falbriche, son.
Attro al potrobbe aggiungors in favore dolla ven-tilazione in generale e del vontilatore l'istorie in particolare, un lesciando questo compite agli igis-nisti, conclusiamo son un bravo di cuere all'agre-gio ingriguere Ernet, che done aver portato in Italia. questo utilizsimo, nuovo a simplice matodo di veni-niazione, si dedica colla massima mua a fario consentre at a generalizarras l'aso.

in il vegliono allo Seribe. — La acora-

notto ebbe luego a questo malre l'anaucciato va-giono il cui provento in parte va a benchalo dal-l'enganda Casa dei Dorelitti. Il pubblico non era troppo numoroso, tottavia si annuravano diversa bello mascherino che rissoirono naisine con i magalan, i qualli abbero festa o doni o ad una comiuva vestita da bambini, a dar un po-di vita al vaglione. Allo duo si foce la impiecazione d'une caorure Quarestme, o alcuni bucatemponi si divissero i braus del fantocolo, Indi fu fette la di-stribuzione dei premi consistenti in eleganti ban-diere. Al singa asi vonne regalata una bandiera d'onore. Pa premiata una l'encre del Nilo, una l'asto-rella d'Arcadia un Domiso biusco trasparente, un gra-zioso ed instancabile Cleus. Vonne incitro assegnata una trandiera ad una., desse somo che pel castume somplice sus perfetto s nelle movetase era difficile

rionnoscore ensero un uomo vestito da donna. Alla brigata del Dambiai fu rogalata una cassetta di 50 bottiglia di marsala e coa menzione ad egui singulo bambino. Quindi si ripigliarono le dante, che si prom Circule Perts Sues e Borgo San Donato. — Il Circolo di l'oria Susa e liorge San Donato, in assemblea generale delli 23 corronte, su proposta del presidente comm. F. Tann, sociamava me socio ouorario il dottoro G. B. Bottero, direttore della Gessetta del Popieto, per le sue beneme-renze come patrieta, in manifest del son quarante-

giornalistica m Marito e moglie e suicidati.

In via Saluzzo, num. 4, turono trovati asfissiati col carbono i contagi Spadoni; lui aveva 50 auni o facera l'imbrantatore; loi ne aveva 55 ed accudire alle faccende di casa. Non trans più stati visti da due giorni e la portinnia, sospetiando male, se porte avviso alla Questura, Per meglio esser signel di riuscire nell'intento ave-

yano messui tro bracieri di carbone ne Unio familialmo cher cutte da um termo piano. — Un sem strazianto avveniva alle um 11 di teri mattina. La bambina Storandi Margherita, di Giovanni, d'anni 6, abitante mil carao Vercelli, N. 10. piano 0", mousro massa trastultandosi copra di uno egabello, sito in am balcons di sua abitazione, verso vis, appoggiandosi alla rioghista pordetta l'equili-brio e nadde nella min. I desulati genitori accornire subito in ainto della piccina, trasportandosa in casa,

o nat tempo stesso avvisarono il farmacista Coc-chietti, il quale si reco subitto sul loogo provvisto di nicani mordiali, ma ivi giunte in povera bemuirra ocasava di vivaro in soguito al cotpo ricovato alla un Uma bantablam nell'acquia. — Nel poins-riggio di leri la bambina Ciustetal Vittoria di Carlo, d'anni il circo, abitanto alla barriere di Cassio, caso d'anni il circe, abitanto alla barriere di Cassie, cana Americ, mentre trastuliavasi sulla spouda del canalo Michelotti, preseo i kagni militari, saddo nell'acque. Alte grida d'una donna cho aveva visto cadere la piccina nell'acque accorso certo Appendine Alte-sandro, d'anni io, caneriero all'Alferge Masionalcin desti, il quale sensa curarat del periodo cho incorreva, potobé in quel punto l'acque è alta un metro e messo e la corrente o rapidisame, si gotto vestito como si trovava nell'acque o nuella trarro in astro la bambina, che consegui e perta Scaramotti, in

In thinbina, the consegue a certa Scaraffetti, la Scaraffetti di sea volta la consegue ai moi ganteri. La Scaraffetti di sea all'Appendino gli abiti di sea marito affinche potesso fardi asciugare i moi.

a: Il tremendo quanto d'arra di Italialis.

— Nel pomeriggio di iori, Maritase Vittorio, d'anui 23, Bartalino Giuseppo, d'anni 19, Giustotti Tommaso, d'anni 21, da Moncalieri, ad un quanto Individuo che riesci a fuggire, crauto andata a cona nella cantina di certo Ferriro Cenare, in via Cantya, do, o quando vanna il monunto di paragrallo atotto che o quando venne il momento di pagero lo scotto, che ascendora a 7 lire, dissero francazionio all'estrento che non avevano denari. Fu mandato per le guardie,

che condussoro in prigione tattà e tro i pessinti

la bambina, che consegue a certa Scarafilotti, la

L'assemblea dell'Impresa dell'Esquilino Icri, ili marco, allo 2 pain, nella sala della Seria i communicio, si riuniva l'assemblea generale degli sionisti della Succeta anonima dell'Esquilloc. Uli a-

zionisti intervonuti erine in nunero di 192, rappro-matari N. 2016 inzioni con bilivoti, Occarro diro cho la gravi condizioni cho attazimento attraversa questa Impresa davano la spiegazione di queste straordi Il prosidente del Consiglio di amministrazione,

comm. Tito Uraini, produmeto presidente dell'as-sumblea, invitava i due maggiori amonisti presenti ad assumero la l'unetoni di scrutatori. Me pare che it describes a function of the control of the contr ma one non interactive of accessors interact, a fu-sule dope una invocazione allo sprito di che-garione degli azionisti che si poterono rinveniro i dua accutatori, i quali, insieme col segretario dal Consiglio, che fu nominato segretario dell'assemblea, complessorsi la formazione dell'orficio.

Il prosidento fece allora dass lettera della relazione del Consiglio, in manufacturazione

Il prosidento fece altera dese lettera della relazione del Consiglio di amanimistrazione.

La relazione era concepta così:

Hillenge. — La crisi gdiliria manifestanti in Roma nella scorcio del 1997, per la quale noi abbimo a soffine graticimi danni, persenta tuttora ed anzi impuni aggravata da un malessero economico generale che travaglia tutto il matte paose.

Gli aforsi negati obbere od hanno per iscope di atenuarno la conseguenzo e di mettero is nestra Sooletà in grado di poter aspiritare tempi migliori.

In questo interpte all'antere rannuvato per un bles-In questo inhereta alimente rinnuvato per un blen-nio gli accordi col Eunecasio Bancario per uno sconto di effetti cambiari per Il. 30, 012,000 che venivano a sendure col 31 distumbro 1883, come rinulta dall'atto ili guannio 1860, nombo Dini di Roma. Il direttare giunoralo della Banca Nazionale, signor-carro. Giulos prografo della Ranca Nazionale, signor-

comm. Giacomo Grillo, spiego a favoro dell'Impresa il massino interesse, ed alte sua autorità a patro-cinto si devo principalmenta la conclusione della ric-novas one degli accordi col Comornio Bancario. moves one degli secordi col Consorzio Bancario.

Suparata difficoltà di ogni natura, non sensa sacrifica ed obbigazioni personali da parie dei vostri
amenimentori e sindaci, possiamo ora respirare più
liberamente, sebbana non sia sucura raggiunta la
musa propostaci, quella cica di perevvi presentare
una sintazione affatte liquidate e complotamento soddisfarante.

disfaceste.

Il bliancio cho, vi è entaposto vi da lo stato del patrimonio sociale quale risultava al 31 dicembre

La liquidazione Meroni, che tanta parte rappre-Le liquidazione Moroni, obe tanta parte rappresenta delle restre attività, assi è perance giunia al punto, come vi direne in appreseo, da direc un oritario sicure che al permotta di tradurro in cifra esatte la risultanta che ne deriveranno per nol. D'attra parte la situazione editissi della piazza di Roma non, si è punto risohiarata, a non permetta valutazioni abbastatta esatte.

L'incertozza che domina testora sulla durata e la consequenco della crisi non si conscute di esparvi con fondamento di procisione quali perdite avvento angura da subira par lo stato precasio di parsochi dei nostri dobitori.

dei noutri debitori.

In tale stato di cusa, che are dever uestro di secasilarvi can sincerità o franchessa, ritariva non solo
superfitto ma anti impredinte abbaniusarsi ad appressomenti che troppe facilmente petavano riuscire troppo possimisti o troppo ottimisti. Portanto, neu volsado ne litudervi ne scoraggiarvi,

nui trodiamo che, muntro sono da temero delle per-dice, sia nolla liquidazione Moroni, sia nella resis-zazione dei nostri trodici verse gli altri costruttari, abbiamo da contrapporvi perecabio apeciali risorsa obe non disperiame possano interamente controbi-

one non queprinante pountate interatamente controbi-lanciare il danta.

Mentre in tutto le principali città d'Italia la capi-talizzione delle case sulla base media si manima del 100 x 6 appare a abbastanta rimuneratrice, hella sola città di Roma il capitale si mentra assai più esigente. Questo stato anormalo è devuto a cause diverse transtorie che non devrebbero durare a lungo, non essendo ammessibile che il valore del denaro sia nella capitalo del Regno di muto maggiore che nelle

etre piasso d'Italia. Col bilancio presentatovi noi non possiamo pre porri nessun riparto di utili; e per quaato quata mistra possa tornarvi poce gradito, o dovece nostro di insistorri costretti ames vi samo dallo conside-razioni che vonismo ad esporvi, noncho dal pate-che abbiamo duvuto accettare per la rinnovazione del Concorsio Bancario di non fare reparti agli ano-riali avatti che sia replezzato il nostro debito renisti avanti che sia rimboresto il nestro debito verso il Consorsio atteso.

No dovo sembrarvi talo patto eccessivamente duro, giacche è naturale che il diritto del creditore debbe

sumre innanti all'interesse del debitore, che è l'i ionista. Liquidazione Morcai. — La liquidazione del patri monio Morani venne, per lo disposizioni dal conco dato, affidata ad una speciale Commissione composte di cique membri. Di questa Commissione fa parte il nostro consigliere avv. Mongini, nominato dalla no

es) concordato. Prima cura della Commissione fu quella di prece dore all'nonestamento dei urediti chiregrafari, non stati nella più gran parte liquidati nel corso dei fal limento, o questo accertamento volge al suo termine, Si doveva pensare al pagamento dei creatteri ipe-tecari, o per questi voglional distinguare i creditori cho accettarone il concordate dagli altri, che vi si

antonuero estransi. Al primi, che sono i maggiori, sono da assegnand la case in molta parte finite, in altra parte in sorie di costruzione; ma per questo assagno stabilità lo stime scoundo i criteri nel concordano stabilità A tale scope remore numinati dalla Commission niù periti per fare le stime, ma questa operazione ha per le case Suite non la presentate grandi dif ficelta, per is non finite occorre un maggiore lavore, e questo lavoro non e ancera tutto terminato. Per le casa in ordine alla quali le atime si obbero,

conosi fatte la pubblicazioni a termini dal concor dato, essendo unuasses il pubblico ad offrire all'aequisto dogli stabili aumentando il presis di stima
entre un mose dalla pubbliccaiore.

Il termino di cai si tratta si è per alcone care da
pochi giorni occupiata, o le unas alla sono tutto rimino sonne offerta saranno assegnate all'impresa

dei Esquilino; par le altre si attando il complimento dei termini per i rispottivi amegni. Sarabbo disidazio della vostra Amesinistrazione di indicarri i risultati della liquidaziono Morgai in rapporto all'ingunte suo credito, nia neg è ad cesa paubile di soddisfore e questo suo desiderio. Molte periste per le stime del restante patrimonio mmobiliare Moroni rimangone a tarsi, o geograf-

mente quelle che riguardano i terrent, la parte indici striale, le cave di possessone e di salci, le formaci s L'appressamento di questo proprietà non o facile dovendos: sattoporre a lungo e severo controllo le atime presentate dai fratelli Moreni, secondo la quali avremme il complete suddisfictimente del nestro cre-dito, e restarabbe ancera un avanze. Parimenti nelle condizioni in cui trovasi la citta

il itoma, pordurando tuttora la orial edilizia, non s aplie dare un grand victore sia alle some finta, si alle case in contrazione, sia si terrani, sia agli sia bilimenti iquintriali riforentisi all'odilisia.

Continue in noi la fiducia cho in questa liquidasione la nostra limprosa regidurgora, se non la totalità, almeno la musima parte doi suo orodito, a
quando, pessata la chisi, le costrucioni in Roma riprendesario quallo sviluppo aba la sempro crescente
popolatione rendo nocessaria, le case ed i terroni che
ci venguno dalla liquidazione Messar ricoveranno il
loro reale vaioto, ed il nostro patrimento ne avra
grandialino giovamento. ollimenti todustriali riforentisi all'odilisia.

grandissimo giovamento. Pet creditori ipotecari che una si posecao scudi-stare coll'assegno di stabili si sta studiando il modo di provvedervi, sia colla vendita di caso, sia con mu tal fondiari: intento si sono presi e si statute preci-dindo temperamenti undo avers tempe a liquidate s

ad cathaguiro tale passività.

Allemania, — Stante la crisi e le ragioni sepo-ctava pri sopra la questa carrelaie non es e potuto addivuniro ad alouna alienasiono di caso e di cerrani. Speriamo in tempt migliori, e mate corti che il vostro Consiglio nuo tralascierà di occuparal di questo importantizolmo ramo dell'azienda sociale unda vanire alla graduato diminunime delle pessività.

Galleria Umberta I a Napeli. — I lavori della Gatleria di Santa Brigida a Mapeli procedono colla mastima altarrità, ed ti vestro Consiglio nutte fiducache da detta operazione la nostra Mocieta sara per ritrarro gil util alse si ripromettova. Intento pos-ciamo dirvi fin d'ora che le pratiche fatto per con-solidare in un mutto focdiario la massima parte dallo spose fatto per quest'opera, hauno avuto per risultato che il lauce di Napoli ha accopto in mas-niumi la nostra dominada. Il vostro Consignio quindi a nostra dominada. Il vostro Consignio quindi al compa di portere a compunento l'operazione. De calcell fatti, il conte di tutta l'opera non sor-passera i diciampora mitical e marco; da questo coste, sedetto il premio accordato dal Municipio, la spe

sora ridotta e circa diciasectto milioni.

Il reddite di questa fialleria e relativi fabbricati
è valutata a L. 1,0000 conno, e questa valutazione
è inferiore agli afitti obe si prasienno in lecalità
meno centrali, ed a quelli che gia si summo incondo

Inoltre à a considerare che per cinque anni non al pageno tamo.
I lavori potrenno rewes intigramento compieti

Affiti. - In quapto agil affitti delle case sociali casi sono sempro in miglioramento; questo provi-che la fabbricatione in Roma non è perance suffi-ciento ai bisogni del sempre creacente svimppo della sua papoiamione, especio il vestro Comiglio ha sem-pro la farma fiducia che in un tempo non lentano la crial giunga al suo termina, e tutto ritorni allo stato normale per modo in realizzaro quanto prima le al-Livita sociali.

Medificacioni elle statete. — Il ventre Cenniglio, con-viuto della necessità di dare alla nestra Amministra-siure maggiore unità di indiriare, mar giere energia nell'escensione, ritione convaniente di aver un direttore in Itoma, dove essenzialmento si fo sentire il Nello stesso scope ravvisa pura utile il annone

Il numere dei consiglieri.

Noi vi proponiamo perció di medificare gli articoli
30 e lli dello atatato roma segne:

- Art. 30. — La guellone della Società è affidata
ad un Conseglio d'amministrazione.

- La rappresentanza della Società anche di fronte
ai tersi è concentrata nel Consiglio d'amministra-

zione.

- Il Consiglio d'amministrazione può fare speciali delegazioni, tanto ai proprii membri, quanto ad

ostranes.

Il Consiglio è pure autorizate a nominare un direttore con quei poteri che credera più opportuni.

Art. St. — Il Conseglio d'amministrazione è composto di diret amministrazioni desti all'amombles generale, a termini dell'art. 25 del presente statute.

Compluta la lettura dalla relazione, o ommessa Compiuta la lattura dalle relexione, e currenne quella del bilandio state distributto a tutti, il cav. Fasola dava lattura delle dichiarazioni dai sindad. Quindi il presidente dichiaraza che il Consiglio era prente a dare e desidenava di dare le più supple spiegazioni e soddistazioni tutto adi consento della relazione quanto sulle cifre sepesta nel bilancio. Soppungeva poi che il Consiglio avova iniziata e condutte a buon punto prattelle sorie non potenti Intitati di aredito, le quali eve approdusarro varrobberta la bortar sollicve al presente stato aneronale della a portar sollievo al presente alato anormale della Sociata. Reccomando in fine agli asionisti, special-mente in vista delle pratiche succitate, di voler pro-cedere con motta calcan nalla distumiono dei bilancie

osdore con moits calcus nalla distumiono del bilancia e di accettare la reccomandazione nal septimento a nello empire col quale a nome del Cenniglio la Inceva.

Aperta quindi la discussione generale, prese la parcial l'azimunta avv. Curio Ferrerio, il quale, semmento disconneccera i mertili personali degli amministratori, dichiarò che a suo avviso questi, per i mobili lero impegni in inata altre mensioni, non attenure alla gastione della Società con quella cum et attenuamento della Società con quella cum et attenuamento della serre della cum et attenuamento della sur esta della sur esta della sur esta della sur esta della cum esta attenuamento della sur esta sione che sarabbe stata richiesta. Egli attribut a sif-fatta deficiona par parto degli ataministratori la nama del presente deplorevole stato di cosa. Poi fece alcuni riliavi sul bilancio e chiese spingazioni sopra la cifra colorante di 50 milioni circa di crediti ipo-tecari rappresentanti i cinqua settimi dell'intere at-tivo sociale. Osservo che se non in tutto in bacca, parto quoi crediti sono costituiti verso i frattili Me-roni dichimatii falliti che travarone soverchia condi-sendenza nel Cossiplia.

Apprové inclira alcune delle proposte riforme sta-turare ed altre ne consurà. Cest apprové la nomina d'un direttere dell'Impresa che sia tenute responsa-bile dell'andamento dell'azienda sociala. Chiese ped il sue discorse col ricordare che il Consiglie avera date le mana le sue disclesioni, ma che l'assembles dovava ricleggere gli anministratori, noncotante torti che poteracro avere, per lasciare ad essi interi la responsabilità morale e porsonale dal lere operato a porsono ad sasi soltanto epettava di rimediare al maio fatte. D'altronde la trattativo in corse essentiale rano puro che continuasse quella stata amministra lone che le avova inimiara.

rano puro cho continuasse quella stama amministrasione cho le aveva inidata.

Lo parole dell'avv. Ferraris e la sua critico contre
l'esperate del Consiglio sellevarono sogni di approvasione e di plauso da maiti dei convenuti.

L'ambiente andava riscaldandosi, ed altri intervonuti, fra coi l'avv. Petice Tedeschi, domandarono la
parola per faro appunti al bilancie in senso contrarie
al Consiglio d'assiministrazione.

Ma sorse l'avv. Poli, cho propose si scependeme
ogni discussione e deliberazione allo contraria accennata dal presidente allo scapo di haciare ampia
libratà di discussione all'assembles.

La proposta scepnativa, appegnata anche dall'azionista l'avverso ed accettata dal Consiglio, ronna,
non sona qualche oppositione. Il Consiglio prese
impegno il riconvocare l'assembles, nan più tardi
della fino di maggio.

E così fini in un biochiaz d'acque qualla tempeta
che parova addensarsi sul Consiglio d'amministrasione.

STATO CIVILE - Torino, 30 mans CITE: 15, cice masch! 8, jemmine 7,

NABCITE: 18, cicè maschi 8, femunico 7.

MATRIMONI: Boggio Pietro Francesco con Rosse
Paela ved. Cuccotto — Conti Giovanni con Cagitere
Margharita — Crosto Vittorio con Gerbino Maria.

MORTI: Pianca Enrico, d'anni 10, di Varcosa, etcd.
Re Margh, n. Menardi, id. 5à, di Montatosa, possima
Vitrotti Carollos, id. 12, di Montatdo Torin, sociara.
Andino Antonio, id. 5d, di Casalborgone, falegname
Denina Giusoppia — Voli-Avana, id. 21, di Dronero
Lagagna Giovanni, id. 30, di Torino, Infermiero.
Bertolino Giovanni, id. 75, di Bassari, compositora.
Mangatia Luigi, id. 27, di Bassari, compistora.
Astesana Giusoppi id. 83, di Torino, falegnamo.
Paretti Caterini, id. 21, di Priscoo, oporata.
Actia-Princito Giovanni, id. 15, di Rodello, activana.
Giusopti Giovanni, id. 19, di Torino, maccanico.
Più 7 mipori d'anni 7. Più 7 mipori d'anni 7. Totale compressive Et di chi e domicilio 12 negli

Telegrammi particolari commerciali. PARIGI, 80 mores (seru). marche — pel corrence Fr. 54 80 — per aprilo 54 80 — per maggio-giagno 55 19 Farine 12 marche - pel correnu - a 4 mest da maggio - 55 10

Mercuto debola. ANVERSA, 30 mares (sera). Framento - Morcato debole, l'etroito raffinato - (disponibile) Fr. · — a 4 mesi altimi · 17 26 Mercato fermo. PARIUI, 30 mareo (sero). Zuccaro rosso 55 diap Fr. 44 -4 + raffinato Mercato fermo.

Zuccuro piunco N. 3 disp.

a 4 mesi da ottobre

LIVERPOOL, 30 marse (sera). Cotoni, - Mercato irregolare e pesante endite della giornain di cui per la speculazione 8,000 Importazioni Americani a consegnare · · 5 44/64 per aprile-maggio agosto-settembre

HAVRE, 36 murgo (sers). Cofoni - Vendite nella giornata belle N. Mercato calmo. Carla - Venduti saechi Mercuto fermo. BREMA, 30 marzo (seruk Petrolio - Mercato fermo. Rmk. 6 36 raffinato disp.

MARSIGLIA, 30 marco (sera). Quintali Framento — Jupartazione · - Vendice Mercato calmo. Mercato di NEW-YORE, 80 marzo. Cambio en Londra 1 18 Sp4 en Parigi Petrolio Standard White · Filadelfia 6:50

Cotone Midding a New-Orleans 9 15(16) Entrate cotoni neba giarnala, balle Spedation per l'Inghilterra 11,000 pel continente 4.000 Framento rome Granotureo. 0 45 da3 10 a 3 35 Faring estra-state Note careali per Liverpool Cafe: -- Marcato debole. 18 143 18 344 5 11(18) Caffe Rio Fair Zuccaro Moscabado N. 12

RELLING GIGSKPPK coreque

### Avvertenza.

Per regularità al previene la nestra ellentela ed il pubblico che il signor Roberto Sciolia a tutt'orgi agento della nostra casa, non fa mi parte del nestra personale a partire da domani 1" aprile 1859.

Torino, 31 marro 1880. HAASFYSTEIN & VOGLER, 1 Appendice della Guzzetta Piementese (27)

ROMANZO

di Eulgi Enauer

PARTE SECONDA.

I poveri vecchi avevano fatto del loto meglio per ricovera degnamento il nobile signore. Con sutti gli menti erano riusciti a precurarsi un recchio galla, le hieuss un pa' acido. Mu il principa era troppo commosso dell'affettunsa cordinità dei suol ospiti per osservare quel dettagti. D'altronde, se debbiamo dirlo, la lunga corsa fatta nella giornata avova eccitato i appello, e per quanto grande fosso il dolore che provave, ora ancora in un'età in cat la nature non parde i suoi diritti: Confessorome dunque che egil aveva veramento famo e che divero le megro provvigioni del due servi di Olga — un appetito da collegiale.

— Se avassimo almeno un biechiera di vino buono de affrirgil! — disse la vecchia guardando il marito. — Impessibile. — fere questi arrossendo. — in pordate la chiavi della cantina, e San Niccolo stesso, se venisse qui a cena, non nu potrebba fur apriro oppi; bisoprerebba mundar a cercare il labbro in cata, il quale non potrebbe arrivare fino a demani.

- Che Importa? - dissa Barinsky; - non & Il ino, & Il chore che fo I brindisi heli e sincorl. Avminato i vestri hirchieri o brandiamo al prossuno tarno della signorina Volgnian! li posta non ritornar sola! - agginnae Fedora guardanda II principe.

Il rimanente della serata. Paolo la passò conver-sando coi due buoni vecchi, i quali, fatti arditi dalla gentilezza e dalla banta di lui, avevano sunossa ogni suggestione. Intitle dire che il disserso s'aggirò aca-pre attorno alla alguerina Olga; Paulo appresa cost millo coso sull'infanzia o sulla glovinezza di loi che egli non sapera ancora o che lo interessarono singuarmente. Seppe che, dopo aver pordato il padre, che a adoreva, ella era rimasta nota colla madre, la qui de

a annya poco e la trattava severante.

allora una hombina bellistiara, na triste.

Psi tardi era stata abbandenala alla tiganna di
una sia cottiva a malata che non valova guari megia dalla malra, o quelle due discipline nevero ava-vano distrutto nella funcialla quella fiducia in sa siessa senza la qualo non y la falicità possibilo, por mua donna specialmente. Più tardi ancera olla era stata colpita da quella terribile malattia che poteva costario la vita a che aveva lascinto così lunghe

- Not amayame let ed ella ci amaya! -- disse il recchio contadino passandosi mua urmo nugli occhi. - Como son passati quel tompi! Adesso la signorina

vecchio contadino passandosi nua mono augli occili.

— Conto son passati quel torqui! Adesso la signorita i lontina a forse non, pi riteriare i mai più.

— Pu durante la — maintin che si petè vedera quante ara adorata dalla poyen gende. Ett una continua processione di passone che vulvime per apprentinua processione di passone che vulvime per apprentinua processione di passone che univime per apprentinua monori di Oran Volguine, suo notizie. Il popo indusco non el quanti hopers per dire progitiere e mosso i finalmento (a salva) tiredo che la guarimmo a faria d'amatia. Con la nessura che di vederia morire. Mi in sun bollezza mort. Ella si nalco un unattino. Dioi qual rambiamento Le suo bella guancia mano coperte di placche rosse; i suo ecche, tanto bolla egrandi a così vivi che brillavano como dan stello, s'orano impiccoliti u la loro bella fianma parova sperita; i suol capogli lo erano sini lagliari; itasonum, non ora mai stata dera della sua bollezza, nezi ora modesta e dolco; im quande, dopo la malatina, si grandò per la prima volta nollo specia, nen potò trattanere un grido d'orrere. Tattavia la forza, la rassegnazione. Nessuno l'intese mai più a lagratsi, ma però si radova che ella soffrira. Un'altra al suo posto sa rebbo certamonto diventata cultiva; alla divetno in encho metebra. El l'arcestipo cunata por nol, non amentendo la vecchia Federa guardando.

— Non attresti bene al lutto della ma piecela opposto sa rebbo certamonto diventata cultiva; alla divetno in ancho metebra. El l'arcestipo cunata por nol, non ancho metebra.

— Non attresti bene al lutto della ma piecela opposto sa rebbo certamonto diventata cultiva; alla divetno in matresti bene al lutto della ma piecela.

— Non attresti bene al lutto della ma piecela opposto sa rebbo certamonto diventata cultiva; alla divetno in montresti bene al lutto della ma piecela.

— Non attresti bene al lutto della ma recona pienta della suo per della montresti bene al lutto della ma piecela nuole della contre della softri piecela della softri piecela della softri control la vita a clis aveva assenza.

Tarce sul suo viso.

Ah! — esclama Pedera giungendo la mani tromante con un gesto d'ingenna ammirazione, — so tu l'avessi vista prima della malatia! Era cerlamento la più hella signorina di Piotroburgo e Mosca; dritta la più hella signorina di Piotroburgo e Mosca; dritta reibe certamente diventua cuttiva; ella divenno income un pioppo, flessuoca como una cama, bianca came un giglio... pareva avesse una fluora d'argento, o came un giglio... pareva avesse una fluora d'argento, o mando vinta a casa nostra irmitava come la luna.

A mando vinta a casa nostra irmitava come la luna.

A casa nostra, parebo vi st del valuoto sarebbero scomparso; ella li lasciava dire, e ci flucova seguo che non lo crodeva. Aveva pariato

bavo per lei le mole nel giardino il ero tanto felice di entrare in un convento, me la sua saluta non era seggiola, ella prese il candelabro di ferro nel quale quando la vedevo serridore. giovane: Vivora quasi sempre qui colla era troppa giovane: Vivora quasi sempre qui colla zia e hei speravamo che mi vivessa sempre... Un giorno, la nu passa dove i ricetti vanno a bare acque puzzatonti e calda che, dicono, fanno ueno par lo luro raquatto, la signorina inessirà lua serella. Tua serella fere como gli altri; ella s'imamorò di Oiga Volgulne, e, siccome, quando s'ò ricell, si può fare tutto ciò cal si vuola, ella co la tolse e la condusse con se. D'allora la vola con a sili conta con ciò dia vuola con se.

- Non staresti bene mel lutto della mia piecola Otra? — domando la vecchia Federa guerdando Paolo negli cechi. — VI he messo lenzucha profunate alla violetta; di quelle che la signerian lascle qui pel caso ella venissa a dormirei uno notte. E lasciando il marite messo addormentato sulla

ardevano tre candela di sego ed accompagno il prin-

ardevane tre candela di sego cii accompagne il principe nella camera della signorima Volgnine.

Per quanto, depo le fariche della giornata, l'aclo si entisse stance, non potremmo allornara che egli trovassa nella camera di Olga un ripego completa monte ripuratore. Tutto gli parlara di lei con una cloquenza troppo persuastra: egli si trovava circondidato da troppo relegata del passato di lei i racconti di Pedera avevano sovreceltato troppo la sua fantazia od i suoi desidera perché potesso d'un tratto raccquistar la calma o pigliar senno. Rimasa danque un pe di tempo la preda a qualifigitazione febrilo che nan è la veglia e non o il samo, a duranto la quale la nostra dea cantasa seguono un como capreccioso di cui non siano padroni. Gli parva rivivero a ma vella gli anni di gioventi di Ungu; la rilo piccola o bellizima: la preso per mano e giucco con lal sulla sobbia doi viali inseguondola e raggiungendola per sivingeria fra le braccia; la curò con l'eleva nella terribilo malattia che la aveva rapito la bellezza laterribilo malattia cho le aveva repito la beltezza la-schandolo, fortunatamento, la bell'anima ed il dolco sembianto. Poi la vida nottomessa olia severità della madre o della zia, la vida triste, infelice, e, como accado al cuori gonerosi e recamente iguamorati, il suo affetto por lei a accestos ancora, per tatto la miseria che che aveva provato: l'acto si promottova di ripa-rare verso di lei i terti dei destino e si giurava di darie, anguidole, la parte di felicità che la vita le deveva e che cha non aveva mai avuta.

(Conlinua)

Per gli annunzi rivolgersi agli Uffici di Pubblicità della Casa HAASENSTEIN & VOGLER, in TORINO, via Santa Teresa, N. 13, piano primo.

# QUANTI SETA SATIN QUALITÀ SUPERBA MERLO & CENSI QUESTO NUOVO TIPO DI GUANTO È IL PIU' SOLIDO, IL PIU' ELEGANTE ED INCONTESTABILMENTE A BUON MERCATO MERLO & CENSI

6 L. 1 25 8 2 n 1 50 6 2 n 1 90 8 2 2 25

Si denidera entram in accieta in spinisho negozis in Torino da Ilquari o calle a tratturia, per cui l'importe in tutta non susteri le L. 1734. — Serivore A. E., 23, fermo Posta, Tarina. — C 1232

Giovane rentenne con la hecenza tennica, con cati niche, di betta prosuma, certa im-piogarsi presso Ranco o Casa com-mercinto. — Seriv. al N. 24 o 1299 Hammastoin e Vogler, TOHING.

Si acquisterebbe subito Tillis a qualch) distante da To-riac, ticialistima a padas, in sa-labrita ridente postare, cumposta di bollissimo civilo di 10 o 12 ca di Bolliasino divile di 10 6 12 da mare imbio, bel glardino popolato di plante frattiare ed arta. Il tetto sinte e provvisto di sull'o acque Offici a con indicasioni, presso a scharranenti al N. 10 c 1257 T. Hassenstain e Vogter. IOHINO.

Via dela Palma, 24. D'africtare of I lugille the rate of ariono locato a pinutar-rate, con attiguo cortilo por mi-il magazzino, deposito e negozio. Riverpress foi, — Visibilo ento

app riamento signorile Corso Duca di Genora, 25, al 2 piano, di 10 camere, 5 soffitte, Prantine, con gas, nequa pola-

corso, d'affictave al pre-Patticare at presente: bri, boque pot, que, caterifero Yin Assarott, d. O 1000

Parillarsi pel t'aprile Serivers at N. 52-6 1294. Hea-senstein a Vogler, TORING.

Paffittare pel l' Inglio Allogate di T mambri al 4º pinno gon vista sulla pinnen Maria To-rosa, — Drige in via Plana, N. 11 O 1001

Appigionasi al l' luglio Elegant : alloggia ili | camero derno. - Via Mussona, 7. C 1100 AGOTO di merceria de rimettere dilievo, per intrive di saluto. — Ricolg, hergo San Dannie, N. 34. Malta proprietazia. — C. 1297

Da rimettere in vin Milano ample megozie con grandi ma-Barivers of N. 25 c 1243, Hon-senstein e Vogler, TORINO.

On rimettere a della bocata. — Via Ressini, 20 C 1238 Da vendere strinte per fabbraca ventagli con macchinario ad attrozzi. — Dirigorei cor infor-maioni ave. La HELLISCHI, via San Rocco, 2757.

Ta vendere nel Ciamerese, ella da Torino, eman di campagna, ammobilgiata, con giardina sintato di 6 giorm, prato, vigna, fratteto, serra o cuppolla, casa rastica, sauderia o cimessa, lagrasso al giardino preseo la stanione, Scrivers al N. 28 e 1286, Hassenstan e Vogier, TORINO.

Farmacia unica planata con drogheria ed ufficio posta e da vondera ancia con mora. — Rivolg, al s.g. A. TE-GTORE, via Allieri, 7. O 1261 CORONE MORTCARDE

VITA BACHI

0LI0FEC.170-MERLUZZO d BERLET (Marsign) In Little A . 2. DOM: NOTE: + Catharan F.LLI PAISSA Pinneral Gardones TORINO 716 armacio del Roppo

Presso tutti i Principali Librai d'Italia:

TRATTATO

# CUCINA, PASTICCERIA MODERNA,

CREDENZA E BELATIVA CONFETTURERIA

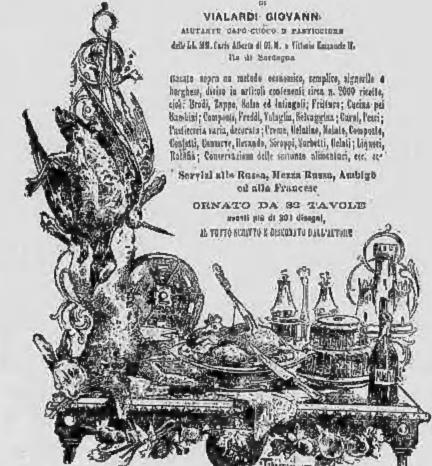

Prezzo L.

#### CUCINA BORGHESE SEMPLICE ED ECONOMICA

Edizione adorna di molte incisioni in legno con copioso indice generale

Servizio alla borghese, francese o russa, 890 ricatte di cucina, 850 di dolci. Zoppa, salse, guornitore, frituro, carne, pesce, votaglia, solvaggina, vordure, freddi, composte, creme, gelati, pasticonia, confetturoria, melate, schroppi, confetti, sorbetti, bavande, ratalia, liquori, coc., occ. Scella di platti adatti pella cura omeopatica e pei giorni di digiuno. Conservazione delle sostanze allmentari.

In grosso rolente in-12º L. 4 40.

## **Fumatori**

aranti della vostra saluto So voieto ovitare le iniainmarioti alla gola o conservare la fronchezza lall'alite fate la vuitte si-

areste colla caria AVVISO i villoggianti ed albergatori, Cir-oli e Sociatà trovesi in vendita un grande quantità di

BOCCIE DA GIUOUO ) bessele, a prezzi mai praticeti, a Sarda G., ternitore, corse Vitt. Sman II, II, Torino. C 889

Linimento Galbiati

Esigere salla coperțina nome dei sali fabbricanti Bisepli BARDOU & Fils Formitari dolla Rogia Pran ceso, della Regla Ifaliana o ultri grandi Stati. H 1888 M Vandita presso tutil i tabaccai o prasso tutti i commercianti all'ingressi

Vini da pasto

da hottiglia ed imbottigliati, a insegnato praticamente dal vero
preuzi moderatea, nel magazzino da a L. 25 monsili. Hitratti ad elle
vino all'impreuse, in Torino, sia
Clensolata, 12, ang. via 5 Chiara.

Dirigore lettora pitturo A. B.
Stermo Posta, Torino.

6 1220

VENDITA A TRATTATIVA di MOBILIO D'ALLOGGIO Via Provvideuza, N. 17, piano F.

60 MEDAGLIE D'ORO
 20 grandi Diplomi d'onore

contro l'artrite, gotta a remantisuni. El garantisco la guarigiono
dello suddetto malattio, finche si
adopari il vero Liminento o menità i arrengati che la dismante
apsculazione the la d

Da vendere MOTORE semi-fisso sistema Compound, della rinemanta fabbrica di Pantin Voyber & Alchemand. L'ottladri con condensatoro forsa nominale 60 cavalli ottora in funcione ed in perietto state. Rivelgerei Corno Re Umberto, 53, Torino.



Avviso d'incanto definitivo. Giovedi 4 aprile 1889, alle me 2 pomerid., nel alvice Paluzzo, si procedera all'incanto definitivo, cel metodo delle candele, por l'impresa della costruzione di purdicie e sanucine-sche per complesano delle opere occerrenti al movo canale del R. Parce, per l'imperio di L. 4284 50, cesì ridettosi in seguito a ribasso di L. 14 31 per centu sul relativi prazzi.

I capitoli di condizioni cono risibili presso l'Utilelo Tecnico apprintata.



Avviso d'incanto definitivo.

Luncis & aprile 1889, one & pemerid, nel civico Palazzo, al procedera all'Incasto definitivo, col metodo delle candale, per l'affittamento dei mercato di Piazza Madama Cristina, in base all'offerto prezza di L. 6310 89 annue.

I capitali di condizioni sono visibili presso l'Economate mu.

Ferrovia Torino-Pinerolo-Terre Pellice Società Anonima con sede in Torino Capitale versato L. 4,600,000 — Ammortizzato L. 287,000

1 signori Azionisti cono convocati la Assemblea gene-rale pel gloras 23 aprile p. v., alle ere una pemerid., nel locate della Borsa di Commercio, in questa città, per deliberare

Ordine del giorno:

 Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei Sinduci;
 Approvazione del bilancio dell'esercizio 1883;
 Nomina II 4 Amministrato i, 3 Sindaci e 2 Supplenti. Si avverto che per essere ampressi all'Assemblea i signori Azio-iuti dovranno depositare i loro ti oti presso il Banco di Sconto e Sete, via Alderi, 15, non più tardi dei giorno 11 aprile p. v. Torino, 31 marzo 1880.

R Consiglio d'Amministrazione.

# MANIFATTURA GINORI

É teste etata pubblicata la torsa adiziono dell'Album della percellura decernie, con l'aggiunte di una prefazione interno alla percellura e di una descrizione semmaria della Maufattura. Detto Album cesta litre ciaque; una vien date in dono in clascuno dei magazziai sottomotati a chi vi acquista, a contanti, per lire scate o più di moroi.

Magazzioi il vendita della Manilattura Gioset: Firenze, 7, vio Rondinelli, 1 e 8, vio dei Banchi; Rome, 24 a 28, via dei Tritone; Napoli, 80 a 88, via Santo Brigida, e 58 a 88, via Manicipio; Vorino, vio Garibaldi o Venti Settembre.



E il rimedio più rapionato, perfetto ed efficace por la cura dell'ETISIA, ECROFOLA, BRONCRITE, RAFFRED-DORI, TOSSI CRONCRE, mai di gola e delle spolatita estanutanti in genera, quali la RACHITIDE el IMARASMO nei ragazza, l'ANEMIA, CLOROSI e REUNATISMI nelli adulti.

E us portenteso ricostilusus te Non ba rivati como riavigoratore degli organismi deboli o delicati, i quali cura ed
abimenta alle stosso tempo.

I medici di testi i pure la
ordisano per i trillasti risultati ottescati dal suo que e
perche il saporo gradevolo di
essa se faccian la digestione. E tre rolts più chiestes del 21 l'alio di marrinere semplice de 21 sense in talle le Farenzo

Republian: Signoti L. MINDSE e. C., Milano - PAGAMAI, FILLAM e.C., Milano

Cura radicale col cinto galvanico, pagamento depo-guarigiona (18 anni di cestante aucisso). — Frore-di guarigione attestato da distinti medicitatiano. Cura per corrispondenza. — Visita dalla 10 allo 4. — Richard. specialula, P. Vitt. Eman., 7. piano 1". Torino. 82 Cura radicale col cinto galvanico, pagamento depo pibliotecu delle signore. Vol. EF: Antonias, remanzo di T. Ouidi, l'autrice del libro: « He una casa mini » sampre cost cara allo fanciulla et alle giovani spesa. — Vol. 21: Vita moderna, atudi suciali di E. Navara, l'applaudità autrice del » Gaisteo delle Borghesla». Cluscan relume L. 3. Dai principali libral.

Scuola di Commercio di Wattwyl

Stabilimento speciale con ponsione por i giovani che vogliono darsi al commercia. Accurato studio delle lingue mederne e delle scienza Il semestro d'estate cominciani primo di maggio, E 356 X

Banca Industria e Commercio

con Cassa di Risparmio. Capitale Lire 8,000,000 - Versato Lire 4,000,000.

Via Allieri, N. B. Questa Banca carrisponde l'Interesse:

1265 del 4 1/2 010 sul libratti della Cassa di Risparmio; dal 4 al 5 0 0 sulte fedi di Credito a scadenza fissa. di Conto corrente;

AVVISO AI COSTRUTTORI. Forgi a I di tutto fe di - Dirigoral all'Agenzia dei Ferri del Nord. TH. MEYLAN e C., Sun Rome.

Berliner Tageblatt sobst Handels-Zeltung, Illustr. Witzblatt: . ULK . Foulitetoniar Alontage Ausgabo: - Der Inligelet -, Bellete, Sonntagablatt: - Deutsche Loschalle -, - Mitcheilungen fiber

Landwirthschaft, Corlenbeu und Hauswirthschaft . ist din verbreitetste, reichhaltigste und zogleich billigste

Lago Maggiore (Svizzera Italiana) Stazione della Ferrovia del Gottardo. Grand Hôtel e Pension Locarne



aperto tutto l'anno. STUDIO DENTISTICO Corso Vittorio Emanuele II, 66, TORINO.

PAOLUCCI, chirnrgo-dentista (gla southute del dott. Comusso)

REBUTTATI chirurgo-dentista

Hi oseguisco qualunque operazione di chi-rorgia deplacie e si applicano denti artifi-ciali perfesionati, a pressi miti, con geran-sia di dicol appi per egui lavoro. C 1278 Consulti gratniti dalle 8 alle 9 aut.

Sengivario Botot fenicato

Indispensabile per la buona conservazione dei denti, infailibile in tutte to malattio della bocca ed eccellente gargarismo nelle angine differiche. Flacone da L. I, N o 3 50. — Parmacia GIORDANO. via Roma, 17, Torino.

E'INDISPENSABILE il Cinto speciale BOTA per contenera nella sus naturale partici il tumoro orgioso inguinale serutale o crucele Distintishme pratici confermano cunt di niu la superiorità di tal cinto, che trovasi sompre preparate in tutta iè più adatte forme nell'Impitente Rota, p. Carlo Felica. 7, o via Lagranga, 42, Thring. 23-155

MALATTIE SEGRETE.

PLLOIE HALSANICHE sense discourte, insuperabli per guarire gli spoli recenti e crenici, risquiena di origa, catarri di vascica, restringimenti pratrali, etc. L. C. t. 3 50. - INTERIONE INDIANA, garriero qualunque spolo sonse essero se capatico na carringonto. L. 3. Farmacia CHIAFFRINO, via Provvidenza, N 40, e plana Palsocapa, Torino.



MAGNETISMO.
Treut anul di felice aucesso ha ctionuta la celebre Sonnambula ANNA D'ABHOU, e continua con estite a dare consulta per malattia. I signori che desiderano consultaria per sorrispondenza scrivoranno i principali sintemi, della malattia e invieranno, se proveniento d'il talia, un vagita di l. 520, e dell'estero L. 521 al professoro Pietro Pamico, via Ugo Bessi, 21, itologna (Inila).

TORINO, 1989 - Tip. L. ROUX o COMP